

BIBL NAZ.
VIII. Emanuelo III
Race.
Le Marinis
B

stegat den

Vitt. En

Rau De Maniny 8. 405

## RACCOLTA

ъ

## POESIE SATIRICHE

SCRITTE

NEL SECOLO XVIII



## MILANO

DAŁLA SOCIETÀ TIPOGRAFICA DE' CLASSICI ITALIANI MDGCCXXVII

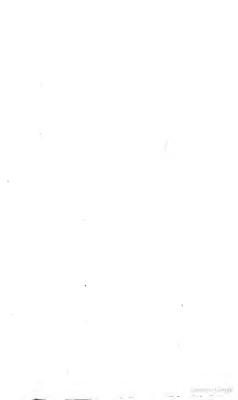

# PREFAZIONE DEGLI EDITORI

 $I_l$  volume ch'or pubblichiamo contiene quelle tra le Poesie satiriche del secolo XVIII che, a parere de' Letterati che ci assistono, meritano di essere lette dopo gli immortali Poemetti del Parini, che arricchì l' Italia d'un nuovo genere di satira affatto incognito a tutti gli antichi ed ai moderni, e dopo i Sermoni del Gozzi, in cui parvero rinascere lo spirito e le maniere di Orazio. La ragione per la quale que' Poemetti e que' Sermoni non compariscono in questa Raccolta , si è perchè tanto gli uni quanto gli altri furono di già inseriti nelle Opere scelte del Parini e del Gozzi, che fanno parte della presente Collezione degli autori classici del secolo XVIII; di guisa che il ripeterli sarebbe stato per rispetto de' nostri Associati un vizioso soprappiù. E per riguardo degli altri, a' quali piacesse, di giovarsi di questa Raccolta, a chi non sono fra le mani le opere del Parini e del Gozzi? Dicasi altrettanto delle Satire di Vittorio Alfieri, che già abbiamo ristampate unitamente alle altre sue opere principali. Intorno al presente volume non taceremo che dalla farraggine degli scritti satirici, che pur abbondarono nel secolo xv111, abbiamo trascelti solamente alcuni pochi, ai quali non ci parve disdirsi il nome di classici, e che contengono qualche utilità di pensiero; perocchè fu detto a ragione, che la satira è da riguardarsi qual necessario supplimento alle leggi per tutti que' molti vizj che non è dato alle medesime di poter estirpare o punire nell'umana società. Fuori di questo scopo, qualunque satira la quale non prenda di mira il vizio e non tenda ad emendare i costumi, ma perseguiti le persone e si nutrisca di contumelie, deve essere detestata e proscritta. Abbiamo poi intitolata la nostra Raccolta, di Poesie satiriche, anzichè di Satire, giacchè qui si avranno gli esempi della satira scherzevole e familiare ne' Capitoli del Fagiuoli, del Passeroni, ec., e della satira seria ed elevata ne' Sermoni principalmente dello Zanoja, del Bossi, ec. Si sono anche aggiunti in fine al volume alcuni pochissimi Epigrammi, perocchè scrive benissimo ne' suoi Elementi di Poesia il ch. Gherardini

FAGIUOLI (Giambattista). Nacque in Firenze nel giorno 24 di giugno dell'anno 1660, vi morì il 12 di luglio del 1742. Egli è autore di varie Commedie che l'Accademia fioreutina nel 1786 aveva poste fra i testi di lingua. Il Salvini nelle Note alla Perfetta Poesía del Muratori (T. III, pag. 261, N. E.) scrive di lui: In materia di satira giudiziosa e piacevole, è eccellente a' nostri giorni ne' suoi Capitoli burleschi G. B. Fagiuoli fiorentino. Fra i moltissimi, noi abbiamo scelti sei di tali Capitoli, che sono più che sufficienti a far conoscere la sua maniera, la quale consiste in molta facilità, chiarezza, abbondanza (auche soverchia), e nel far tendere il tutto ad un fine morale.

Martelli (Pier Jacopo). Nacque in Bologna l'anno 1665, e vi mort nel maggio del 1727. Coltivò con graudissimo ardore la poesía tragica, e volle portare, con infelice tentativo, sulle nostre scene il verso alessandrino, che da lui ebbe nome di martelliano. E nondimeno mostrò di saper fare de' bellissimi endecassillabi nel Femia, dramma satirico, che scrisse contro il Maffei suo rivale . e che da noi venne ristampato come Appendice alla Raccolta de' Tragici. Le sue Satire, sotto il nome del Secretario Cliternate, nelle quali insegna ad un Nobile idiota il modo di farsi tener letterato, sono castigate, ma eziandio un po' stentate e nojosette. Le inseriamo ciò non ostante, perchè si vegga se non altro in che modo si trattava la satira al principio del secolo xv111.

De LUCA (Giovannantonio). Fu lodato da Gasparo Gozzi (Opere scelle V. II, p. 212, N. E.), e nella Biblioteca Italiana (secondo semestre del 1819). Di lui si hanno alle stampe diciotto Sermoni, i quali crediamo ben fatto di tutti riprodurve, perocchè sono pochissimo divulgati e di non facile acquisto. Ben è vero che questi componimenti non vanno giudicati con molto rigore, poichè l'autore

morì di soli 25 anni, e non gli bastò il tempo di perfezionarsi nell'arte dello scrivere, nè di rivedere e di emendare i suoi versi. Quindi in lui oscurità; provegnente eziandio dall'aver voluto imitar Persio nella tessitura del discorso; voci e frasi abbiette, ch' egli giudicava convenirsi alla satira; scorrezioni di liugua probabilmente derivate dal non aver avuto agio d'impiegare la lima; durezza troppo frequente di versi, ed altri tali difetti. Pure è degno di molta lode per la forza e la concisione del dire, per certa novità d'immagini, per l'arte di chiudere più idee in un solo verso, e sopra tutto per lo scopo oguor virtuoso a cui egli mira. L'edizione sopra di cui abbiano condotta la nostra ristampa (ch'era la sola che si fosse fatta fin qui, e di cui vennero tirati pochi esemplari in occasione di nozze) cra in più parti assai scorretta, e ci siamo studiati, per quanto era possibile, di ridurre il testo ad una più accurata lezione.

BARETTI (Giuseppe). Nacque in Torino il 25 di aprile del 1719, morì in Londra il 6 di maggio del 1789. La sua Frusta letteraria e la sua indole eccessivamente caustica sono notissime a tutti. I suoi versi non sono dello stesso valore della sua prosa tanto efficace. Pure egli ha l'arte di riescire gradito anche in questi a moltissimi: e quindi stampiamo due suoi Capitoli, prevulendoli dalla Frusta, quantunque ei ve li abbia inscriti come d'altro autore. Ma veramente gli ebbe dettati egli stesso, siccome avvertisce il ch. Custodi (V. Scritti inediti o rari di G. Baretti, T. I., pag. 18).

PASSERONI (Gian-Carlo). Nacque in Lantosca nel contado di Nizza il giorno o di marzo dell'anno 1713. Giovinetto venne a Milano, dove fece i suoi studi e visse poi sempre, tranne picciol tempo ch'ei dimorò in Roma ed in Colonia con monsignor Lucini nunzio apostolico. Morì in questa nostra città il giorno 26 di dicembre dell'anno 1803. Fu sacerdote piissimo, dotato d'una rara semplicità di costumi, e visse povero, avendo sempre volontariamente ricusate le occasioni di rendersi agiato. Una infinita facilità e scorrevolezza, assai volte felice, ed una abbondanza che degenera spesso nel triviale, nel freddo e nello stucchevole, formano il carattere del suo poetare, quale si ravvisa nel suo Cicerone, poema in sei volumi ed in canti cento uno, nelle Favole esopiane e nelle altre şue Rime in gran numero. Nulladimanco il rigido Baretti ed il severo Parini gli tributarono lodi; quegli nella Frusta, e questi in una sua ode. Negli ultimi suoi anui era stato nominato membro dell' Istituto.

Minzoni (Onofrio), ferrurese, Canonico e Penitenziere. Scrisse alquanti Sonetti somma-mente immaginosi, in uno stile ardito e robu-sto, che gli procurarono un posto fra i Lirici più insigni del secolo passato. Provossi anche nella poesia piacevole, e compose il Capitolo che noi ristampiamo. Nacque il giorno 25 di gennajo del 1734, e morì il 30 di marzo del 1817.

MASCHERONI (Lorenzo). Nacque nel 1750 in Castagnetta, villa poco lontana da Bergario; norì nel luglio dell' anno 1800 in Parigi, ed il Monti ne pianse con una delle sue sublimi Cantiche la morte, innalzando così al defunto suo amico ed a se stesso un monumento più perenne dei bronzi. Mascheroni fu grande tra i matematici, e tra i poeti si rese immortale coll' Invito a Lesbia Cidonia, uno de' più cari giojelli dell' italiano Parnaso. Nella sua gioventù dettò il Sermone in terza rima La falsa eloquenza del pulpito, che viene da noi riprodotto.

ZANOJA (Giuseppe). Nacque in Piacenza, ma era originario di Omegna, luogo del Lago maggiore vicino ad Orta, ove morì il giorno 16 di ottobre dell'anno 1817. Fu Canonico della Basilica di S. Ambrogio in Milano, cavaliere della corona di Ferro. professore di Architettura e segretario nell' I. R. Accademia di Belle Arti. Pubblicò in diversi tempi alcune Orazioni funcbri e varj Discorsi da lui recitati nell' Accademia iu occasione delle solenni distribuzioni de' premi, ne' quali si fece conoscere dicitore eloqueute. Dove però apparve scrittore meraviglioso e tale da non temere il confronto di chicchessia, si fu ne' Sermoni che in numero di tre videro la luce per opera del pittore Giuseppe Bossi , corredati di opportune postille, che verranno dai noi conservate. Il secondo principalmente, allorquando girava manoscritto e non se ne conosceva ancora l'autore, parve dotato di tanta bellezza, da venire unanimamente attribuito al Parini: e se non ne fosse venuto il dubbio a quel finissimo conoscitore d'ogni minuta differenza dello stile il cav. Vincenzo Monti, ed a qualche altro letterato di acuta vista . onde l'autore stimò di doversi manifestare, chi sa per quanto tempo sarebbe durata quella credenza! Lo Zanoja seppe temperare l'acrimonia e la veemenza di Giovenale con un poco del sale urbano di Orazio; e solamente ci ha lasciato desiderare un numero maggiore di componimenti in questo genere, pel quale si vede che la natura lo aveva formato.

Bossi (Giuseppe). Nacque in Busto Arsizio, riguardevole borgo del territorio milanese, nell'anno 1777; morì in Milano il giorno 8 di dicembre del 1815. Fu cavaliere della corona di Ferro, segretario dell'Accademia di Belle Arti in Milano, professore di Pittura, membro dell' Istituto. Coltivò l'arte del pittore con lungo amore e riescì in essa valentissimo, ma sopra tutto mirabile nel disegnare. Quanta fosse la sua erudizione, il dimostra l'opera bellissima ch' egli scrisse sul Cenacolo di Leonardo da Vinci. Qual sovrano poeta sarebbe riescito, ove tutto si fosse dato alla poesía, si raccoglie dall' Epistola a Giuseppe Zanoja, che vedrà nuovamente la luce in questa Raccolta. Ma il Bossi amava di attendere a molti e svariatissimi studi, ed è bene da ammirare come fra tante distrazioni abbia toccata l'eccellenza in più d'uno. La morte spense in lui nel vigore degli anni e delle speranze uno de' più bei genj ch'abbiano onorata la nostra patria.

Milano, il 28 di novembre 1827.

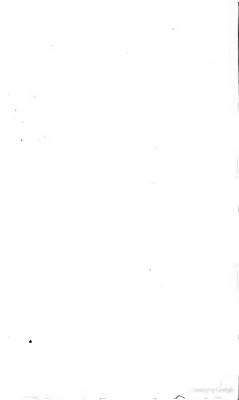

## GIAMBATTISTA FAGIUOLI

RACC. POES. SAT.

#### RIME

ъı

## GIAMBATTISTA FAGIUOLI

### CAPITOLO L

Al sig. Pandolfo Pandolfini, nella sua promozione al Senatorato.

Finalmente fa pur quanto tu vuoi, Qui nel mondo non s'è lasciati stare E non serve il badare a' fatti suoi. Un galantuomo che voglia campare, E vivere a suo modo e a suo capriccio, Oibò! tal cosa non s'ha a poter fare. E quel ch'è peggio, ed io mi raccapriccio, Ciò succede a color c'hanno giudizio; Ond'è che mette conto esser un miccio. Degl'ignoranti, oh che bell'esercizio! Nessun gli tocca, fan tutto a lor modo. E vivon di natura a benefizio. Onde di rabbia entro di me mi rodo: Dunque, perchè quel tale ha un po' d'ingegno, Ha genio allo studiare, è un uomo sodo, Presto vi si fa subito disegno: Si faccia lavorar, s'adopri ognora, E fin la sanità metta in impegno.

RIME È questa schiavitù poi gli s'indora Con un bel nome, con un nobil titolo, Che fa l'invidia risvegliar talora. Affè una volta io vo' far un capitolo Il qual sia in lode degli scimuniti; E s'io v'ho a dir il vero, ho già imbastitolo. Ell'è pur vera: a voi tra gli eruditi Libri non vi bastò di trattenere, E in essi consumare i dì graditi. Che voglia anche vi venne di sapere Quanto Bartolo e Baldo han detto e scritto: Ora vedete voi, vi sta il dovere. Quanto metteva conto stare zitto, O studiar per rigiro ascosamente, Come fassi a commettere un delitto. Ecco che n'è avvenuto finalmente: Voi siete stato fatto Senatore: V han fatto un bel servizio veramente. Perchè il vestito muta di colore. Mutar voglie e pensieri, e non trovare Di viver a suo modo i dì, nè l'ore. Giusto quel, ch' un non vuole, avere a fare: Studiar materie rancide, odiose, E quelle genïali tralasciare. Oh quanto son difficili le cose Che si fan contraggenio, oh quanto mai, Ancorchè non sian punto fastidiose! Ed io lo dico perchè lo provai; E, quel che è peggio, tuttavia lo provo: Però sempre tarocco e taroccai. Stupor mi arreca e ognor mi giunge nuovo,

È mi fa yenir rabbia, quand'un dice: Di passar l'ore e i di modo non trovo. — DI G. B. FAGIUOLI

Io replico fra denti: Oh te felice,

Terque quaterque! o ciuco mio beato,
Tu sì vuoi campar più della fenice.

A passar l'ore troviti imbrogliato?

Deh prestami quel tempo che t'avanza,
Perchè io ne cerco, e sempre m'è mancato.—

Così credo che avvenga a voi in sostanza;

E vieppiù adesso avverrà a voi che a me, Che averete negozi d'importanza. Signor Pandolfo, che gran pena ell'à

Signor Pandolfo, ché gran pena ell'è, Quand'un volge a un affare i suoi pensieri, E un altro a forza gli vuol tutti a sè.

Lo proverete allor quando i Mazzieri, Mentre vorrete andar forse in Parnaso, Verranvi a dir: Venite a' Consiglieri.

Oh come vi verranno a dar di naso
Cotali ipviti, da cui resterete

Più costretto alla fin, che persuaso! Come serpe all'incanto v'anderete; E talor pianterete anche una vigna, Pensando quant' è il perder la quiete, Voi che potreste averla, e la benigna

Voi che potreste averla, e la benigna Aria goder del vostro bel quartiere, A mutarla per gusto e andare a Signa. Corri, ch'io vo' sudar, dire al cocchiere;

E agli amici di dar la cioccolata Solo pigliarvi l'unico pensiere; O quello di veder ben adornata

O quello di veder nen adornata
La stanza dove ha a stare il liberale
Papa Leone colla sua brigata:
Quel buon Papa grassoccio e gioviale,
Il qual nella più scelta promozione

Un vostro Niccolò fe' cardinale:

O di tor le dottissime persone Che sotto a quel trabiccolo di legno Stan ferme, e tanto tempo in processione; E porle dove voi fêste disegno Sulle sue basi, che stanno appoggiate, Stracche prima di fare a lor sostegno. Ora sì che vedransi confinate Sotto a quel palco e sotto a quei buffetti Ouelle di tanti eroi teste onorate. Questi erano per voi spassi e diletti; E poi legger l'Orlando del mio Berni, Ripieno di sentenze e di concetti. Quest' era via di campar anni eterni; E quasi v'avevate incominciato Senza soprintendenze, nè governi. E n'eravate da me sì lodato, Che io diceva a tutti: Il mio Compare Alla fe che ha cervello, e n' ha in buondato. In quanto a lui, e' non si vuol ficcare, E non è sì dolcissimo merlotto, Che pe' gli altri abbia gusto di sudare. Non ha l'umor del porporin cappotto, E stuzzicando non lo va la fava D'andar vestito da gambero cotto. Conosce il peso di che un s'aggrava A portarlo con plauso e degnamente, E non con far altrui venir la bava : Oltre che questo raggio risplendente Non è nuovo di zecca in casa sua, Che per tant'altri è chiara e rilucente.

Così diceva a più d'uno e di dua, Quando ch'io sento come il caso è ito, E che di poppa v'han mandato a prua. Avete a lavorar: ecco finito,
Voi, che potete dire Messer no,
Non vo' far nulla, esser vogl' io servito.
Io (ve lo dico) a lavorare sto

Per bisogno e per rabbia, e mi dichiaro Che per gusto o elezione io non lo fo.

Perchè s' i' avessi pur tanto danaro D'entrata da campar così così,

Non dico da sguazzare, io parlo chiaro, Addio Foro; vorrei finire i di

A mio modo, non gia mica ozïoso, Che questo vizio mai non mi gradi: Vorrei pigliare tutto il mio riposo,

E talor lavorar, ma a genio mio, Non comandato, al che son pur ritroso.

Mandar sonetti, ora ricevern'io, Far lieto crocchio co' padroni miei, Or divertirmi di Talia col brio.

Gli affanni e grattacapi fuggirei Come la peste; e la felicità In questo mondo ritrovar vorrei.

Ma mentre che così da me si va Chiacchierando, mi par che voi storchiate,

Che vi mettiate in posto e in gravità; E che su'fianchi ambe le man posiate,

E intronfiato senatoriamente Così con cera brusca replichiate:

Parla in tal forma tutta quella gente Che poco intende e vede, e a far esorta Sol quel che tocca e scorge a sè presente.

La nostra vita, che pur troppo è corta, Debbe servir di guida a quell'eterna Che un sommo bene o un sommo mal ci porta. Però chi a suo capriccio si governa

Di qua, di là non speri la mercede Che si suol dar dalla Bontà superna; Anzi chi lume tien di viva fede.

Tema di pena; chè chi in terra gode, In ciel non è d'altro piacer erede.

L'uom nasce alla fatica; e chi più prode In ciò si mostra, e le sue voglie aborre, Quel merita maggiore e premio e lode.

Non ci dobbiamo il nostro ben proporre, Dove non puossi avere: io ben conosco

Qual potrei frutto in questo suol raccorre. Ma quale è il dolce mai lontan dal tosco? Io ben il vidi, e lo conobbi a prova,

"Che il nostro stato è inquieto e fosco. Però tal cognizion mi sproni e muova

A far la voglia altrui, negar la mia; Chè sincero piacer qua non si troya, -

Se mi parla così vosignoría Illustrissima, e adesso anche clarissima, Il mio ciarlare terminato sia.

Voi mi rimproverate in gentilissima Maniera il viver ch'io vorrei tenere Fondato in questa valle penosissima.

Mi fate riconoscere e piacere Quanto Dio vuol, che appunto mi fa fare

Tutto quel ch'è contrario al mio volere. La sta ch'io mi ci sappia accomodare, E la necessità per elezione

Voglia volentierissimo pigliare.

Ma dal vostro savissimo sermone, E più dal vostro esemplo ora convinto, Voglio far questa gran risoluzione.

Mi rallegro però che v' abbian tinto
Il vestito di rosso, e che in tal atto
Di rosso il volto anch'io mi sia dipinto.
Ballegratevi ancor voi di tal fatto,
Mentre che col salire in dignità,
Da' miei bassi pensier m' avete tratto.
Voi potrete asserir con verità
Che avete convertito un peccatore,
Quando più foste in pompa e in maestà.
Io vo' fare un cartello a vostro onore,
Che dica (e mel vo' porre in sulle rene)
Da che fa il Pandolfini Senatore

#### CAPITOLO IL

Il Fagiuoli divenne uomo dabbene.

Al medesimo. — Dimostra la felicità e il vantaggio degli ignoranti e de' suggettacci.

Io mi ricordo, signor Senatore, In veder le disgrazie ed i malanni Degli uomin' saggi, di bonta e d'onore, Com' io vi dissi, son più di nov'anni, Ch' io voleva parlar della fortuna, C' hanno alcuni che son privi d'affanni. Poi di costor non dissi cos' alcuna; Ma nel vederli più che mai godere, Di parlarne mi pare ora opportuna: Non perch' i' n' abbia invidia o dispiacere, Poichè ciò non ostante in questa schiera Nè per onbra vorrei farmi vedere; • 0

Ma per un po' di sfogo e per far sera Mi piglio volentieri quest' impacci Di farven una lunga tiritera.

Quei che la Sorte più mi par che abbracci, E voglia più felici in conclusione,

Son questi, gl'ignoranti e i suggettacci. E per parlar di lor con distinzione, Venghiamo agl'ignoranti: oh che mai belli

Ha privilegi tal generazione! Questi appunt' oggidì, questi son quelli

Che sol protegge la fortuna amante, Quelli a cui porge il ciusso ed i capelli.

Piove sul capo loro tutte quante Le grazie ch'ella tien nell'aureo corno Della nascita lor nel primo istante.

Per loro preparar nobil soggiorno

Erge talor palazzi; e quanti comodi Si pon desiderar, lor pone attorno. Per lor fatti non son disagi e incomodi:

Per for fatti non son disagi e incomodi: Non v'è chi li molesti, o il capo rompa, Chi gli affatichi mai, chi mai gl'incomodi.

Mangian ben, bevon meglio e stan con pompa; Tutte l'ore le vivono a lor modo, Ed il sonno non v'è lor chi 'nterromna.

Onde pien di stupore io grido sodo:

O asini felici, che vivete

Liberi senz' alcun legame e nodo, Solo ragghiate quando voi volete,

E vi sdrajate colle gambe all'aria A vostro gusto e con vostra quiete.

Nessun giammai vostri disegni varia:

Pensate il ventre solamente a pascere,

E non a cosa che vi sia contraria.

Con Fidenzio ancor io mi sento irascere, E flava bile i miei precordi insidia, Che st felici o chiuchi abbiate a nascere: Anzi la Sorte, colma di perfidia, Tutta sollecitudine è ner voi:

Tutta sollecitudine è per voi; Verso de letterati è tutt'accidia. Sonra voi versa i benefizi suoi.

Sopra voi versa i benefizi suoi, Comparte i suoi favori; e voi regnate Alla barba de' saggi e degli eroi. Meritereste mille bastonate,

E avete mille grazie, e provvednti Siete di grosse rendite ed entrate.

E che han a dire i miseri sacciuti, Che consumano l'olio ora sì caro, Per venire eruditi e letteruti?

E poi vedersi a man dritta un somaro Col basto tutto ricamato d'oro, Esser di loro assai più noto eschiaro;

Far più figura e poter più di loro Che se ne stanno ignudi e sconosciuti, Senza stima e talor senza decoro.

Per essi non vi sono impieghi e ajuti: Son posti degl'inutili nel mazzo, Considerati son come rifiuti.

E giunti sono a così rio strapazzo,
Che il titol di filosofo averanno
Preso in lor per sinonimo di pazzo.
E perchè un calcio al tavolin non danno,
E non vendono i libri al pizzicagnolo,

Chè più util così ne caveranno?
Che giova sciolto aver lo scilinguagnolo
Alle rime, e poter tuffare il grugno
A suo piacer nel Caballin rigagnolo?

RIME E sempre pieno aver di vento il pugno, Sempre il vacuo provar nel borsellino, Non che il dicembre, anche tremar di giugno? Ebbe mille ragion Cesare Orsino, Che le lodi cantò dell'Ignoranza Con quel suo maccheronico latino. Perchè il saggio, per dirvela in sostanza, Nulla gode di quel c'hanno costoro, Ed a lui manca quanto ad essi avanza. Per lo più nasce senz'alcun ristoro; Ed in quel punto subito nemica Prova ogni stella ch'è propizia a loro. Nasce allo studio, cresce alla fatica; Quanto merita più, manco gli è dato; Non è distinto, nè apprezzato cica. O se pur una volta egli è lodato, Lì consiste la sua maggior entrata, Per quel di a crepapelle lia desinato. Il poverin con questa saponata Se la passa; e di più fra gl'ignoranti Dee talor consumar la sua giornata. Perchè costoro son così arroganti. Che lo voglion talvolta praticare, E arditi se lo fan venire avanti. Non già percli' abbian voglia d'imparare Qualche sentenza, qualche erudizione, Per que' gran buoi che son, non si mostrare;

Ma per lor non so qual cruda ambizione D' avere un saggio di cui, se bisogna, Servire se ne possan per buffone; Che conti qualche favola o menzogna,

Che allora al gusto lor sarà più bella, Quanto il dirla sarà maggior vergogna.

ι3 DI G. B. FAGIUOLI O pur da questi il misero s'appella, Per tormentarlo con qualche nojosa Proposizion, com' essi, sciocca anch' ella. Io stesso bench' ogni scienza ascosa Sempre mi fosse, e che non sappia nulla, In tal materia ho pur da dir qualcosa. Perchè un poco la Musa si trastulla, E va in Parnaso, e suona la ribeca Per un genio ch' i' ebbi dalla culla, Non son lasciato stare; e chi mi reca Da fare un Sonettin per una Sposa Che a farsi viva seppellir s'arreca; Chi lo vuol per un'altra più animosa, Che del mondo non teme e ha tal coraggio, Che le par poco se ad un sol si sposa: Per certe Suore chi mi chiede un Maggio; E a dargli quel mi stuzzica e m' incita, Che fu fatto per quelle di San Gaggio: Chi oggi una commedia a far m'invita; E come si facess'ella in tre ore, Vien domani a veder s'ell'è finita: Chi mi propon un soggetto peggiore, Che potrebbe intaccar la coscienza Propria, ed insiem l'altrui fama ed onore. E s'io lo mando, come debbo, senza Servirlo com' ei vuole, e me ne scuso, Con garbo da par suo piglia licenza. Se ne va via con tanto di muso, Come s'io fossi un debitor che avessi

Negato di pagar, com'ora è in uso; O come seco per appunto stessi, E per servirlo quand'egli comanda, Salariato al suo soldo mi tenessi. E per colui doverò por da banda Giustizia, carità, modestia e fede, Per soddisfar l'ingiusta sua domanda? E quando pur sia giusto quel ch'ei chiede, È mi disponga a far sua voglia sazia, Troverò gratitudine o mercede i Non sol per premio non mi da una crazia, Ma quel clie più d'ogni altra cosa vale, È sì garbato, ch' e' non mi ringrazia. E se il componimento non è quale Lo pretendeva, o com' ei non l'intende, Si duol di più ch'io l'ho servito male. Ed io minchion lascio le mie faccende. Stillo il cervel, la mente mia confondo, Un fantoccio in servir, che lo pretende, Il qual talora è così gosso e tondo, Che ha più cervello un barbagianni, un gufo, E pur presume di pescare a fondo. E di quanto farò, mostrarsi stufo Vedrollo; e ascriverammi a benefizio, Se mi fa grazia ch'io lo serva a ufo. O qui bisogna aver flemma e giudizio, Durar fatica per impoverire, E obbligato restar per far servizio. Di più costui vorrammi anch' istruire Di ciò che vuol da me, ch' ei non capisce, E vuol ch' io 'ntenda quel ch' ei non sa dire. Un' ira tale allor sì m' infierisce, Che mi fa di me stesso esser nemico, E di ciascun che di poeta ambisce. Voi ch' oltre l'esser delle Muse amico,

In ogni erudizion siete versato, E studiate davver più ch'io non dico; DI G. B. FAGIUOLI

Nè avete già per vivere studiato, Chè di questo vi volle provvedere Meritamente in abbondanza il Fato;

E potevate fare il cavaliere

A tutt'usanza, idest andare a spasso, Nè saper altro che mangiare e bere;

Ma sol viveste per studiare, e il passo Muover colà dove la gloria attende

Que' pochi che non l'han lasciata in asso: Or voi quel che da me dir si pretende,

Confermerete; e essendo ancor legale, Proverete di me più rie vicende. Verravvi ad informare un animale

Con una filastrocca che non ha

Capo, nè coda, nè granel di sale. E così l'ore a bada vi terrà;

Voi l'udirete, nè il potrete intendere, E intanto sudar sangue vi farà.

Dovrete inutilmente il Tempo spendere, Scorgendo che colui non sa di rabbia Di quanto rappresenta, e vuol pretendere. Vi par d'udire un pappagallo in gabbia;

È quand'alfine vi riesca pure Di capir ciò che dir voluto egli abbia,

Ei non intende voi, gli son oscure Tutte quelle, che voi gli replicate, Ragioni, benchè sian limpide e pure.

Talor mostra d'intender; voi tirate Innanzi il vostro bel discorso, e avere Colui capacitato vi pensate:

E tanto più perchè vi sta a vedere
Con tanti d'occhi, e tien l'orecchie attente,
E voi v'infervorite a dar parere.

Quando avete finito, egli si sente Certe repliche far sì scimunite, Che giusto egli non ha 'nteso niente. E se voi giustamente incollerite, E non potete aver più sofferenza Eccovi contro tutto il mondo in lite. Dice che siete un uom senza pazienza, Che non volete udir ciò che v'è detto, E che negate altrui di dar udienza. Vi riconviene il volgo maladetto, Che a non voler cert' asini sentire, Voi non avete carità, nè affetto: Che voi siete obbligato tutti a udire In coscienza; e che fate un peccato Grande a non vi lasciare shalordire. Se mai vi ritrovate in questo stato, Ditelo, s'egli è ver, se pentimento Vi venga d'esserv' imparagrafato. È certo un insoffribile tormento Aver giudizio, e per ogni sguajato Averlo a perder senza giovamento: Un negozio ad udire esser forzato Per niun capo fattibile, e si regga A non urlare com' un disperato. Parmi giustizia sia che si corregga Con dir a quel: Voi dite una pazzia, Acciocch'ei la capisca, e si ravvegga. E se pur egl'incoccia, e vuol che sia Una sentenza, un detto dell'oracolo, Non s'ha a torsel dintorno e mandar via? Anzi della ragione il forte ostacolo

Quando non cura, e divien più cocciuto, Non saria male il replicar col bacolo. E spererei con questo forte ajuto
Di far colui capace molto bene
Di quel che intender non avea saputo.

L'asino con tai freghe in sulle schiene,
Che all'arri la non par che mai si muova,
Corre veloce, e un barbero diviene.

Ho visto pure in Santa Maria Nuova, Dove di stravoltissimi cervelli Una sì gran diversità si trova,

A quella colazion di bastoncelli,
Tutti unirsi ad intendere e capire,

Più che se lor Demostene favelli.

Ma chi di tal mirabile elisire,

Che sarebbe il più proprio e il più squisito, Cogl'ignoranti oggi si può servire? Chi mai sarebbe quel cotanto ardito

Di toccarli, e di lor torcere un pelo, Ouand' è ciascun di lor sì riverito?

Par che s'unisca infin la terra e il cielo A favor di costor, che son protetti

Con tanta cura, distinzione e zelo. Onde non sol non trovansi negletti,

Come meriterebbero, e lasciati Ne'lor gradi vilissimi ed abietti;

Ma si veggono in breve collocati In alte nicchie, acciò sian ben da tutti Conosciuti, ubbiditi e rispettati.

E benchè goffi sian come Margutti, Salgon per tanta stima in pretensione D'insegnar ciò di che non sono istrutti.

Di quello che non san danno lezione;

Fan del grand' uomo quanto più son bruti;

E più che hann' ignoranza, han presunzione.

RACC. POES. SAT.

Fanno sfacciatamente da saputi; Il saggio mettono in deriso, ed essi

Alla barba di lui forman statuti.
Anzi a lui converrà che a lor s'appressi,
Perchè n'avrà bisogno; e che in quell'ora
Non gli sfugga non sol, ma stia con essi;
Che da loro dependa, e che talora

RIME

Ad approvar costretto sia per forza

Ouelle bestialità che buttan fuora:

E che debba trovar l'onesta scorza Che le ricopra; e di affermar gli piaccia Che a dritto vadan quando vann'a orza:

E quanto meglio sa, bench'egli faccia Le gambe ai caui per raddirizzare, A lui dalla passion cascan le braccia.

Chiaro non può, come dovría, parlare, Non v'essendo chi l'oda e chi lo 'ntenda: Per amor, o per rabbia alfin ci ha a stare.

Per amor, o per rabbia alfin ci ha a stare Privo di forza, colla qual contenda Con quell'asin che ha polso, è necessario

Ch' alla meglio schermiscasi e difenda. Che s' ei potesse farsegli avversario, E alla sua voce fosse dato retta, Saprebbe presto e ben dire il contrario.

Direbbe: Questa cosa va corretta, Perch'ell'è uno sproposito massiccio: Questa sentenza è data coll'accetta:

Questa non è giustizia, egli è capriccio: Qui c'è il proprio, non l'utile comune: Questo non è un compenso, è un nuovo impiccio.

Queste non son le massime opportune
Del retto oprar, punire il reo ch'è igundo,

E quel ch'è ricco lasciar ire impune.

Quest' è un ripiego assai tirauno e crudo, Farsi comodo suo l'altrui sudore, E far al suo, col danno d'altri, scudo. Del mal quest' è rimedio assai peggiore,

Per la castità rimanga illesa, Prima l'incominciar dal tor l'onore.

Ma guni a lui se questa briga presa la Fosse : sarebbe l'ultimo suo danno ll premio della sua giusta contesa.

or dunque qual mai debbe esser l'affanno Del savio che a tacer venga forzato, E a sopportar quanto costor mai fanno?

E ben accorto, e ha a far da smemorato; Ha senno, e gli convien mostrarsi stolto; Sa tutto, e dee parer non informato. Dee l'accento legar, che ha bene sciolto:

Dee l'accento legar, che ha bene sciolto; Far il sordo, quand' ha l'udir perfetto, E fare il cieco allor che vede molto. Credo pur che fra sè col suo 'ntelletto

Credo pur che fra sè col suo 'ntelletto S'adiri e dica: O manca affatto, o scema, Chè sarà mio sollievo il tuo difetto.

Il tuo bel lume in tal miseria estrema S'estingua, o per lo men cresca talmente, Che quanto vede, di soffrir non tema.

A che maggior chiarezza aver di mente, Se più serve a sentire i propri danni, Ed a far viver più penosamente?

Impancati veder ne primi scanni Certi Arfasatti temerari e vani, Rinfagottati in dottorali panni:

E vomitando concettacci strani, Di virtù vôti, e d'alterigia gonfi, Dir ogni giorno e far cose da cani.

Il savio com' ha a far che non intronfi . Che non avvanipi dentro e fuor di sdegno. L'ignoranza in veder come trionfi? Voglio ch'egli sia stoico al maggior segno Per farsi indifferente; ma di gesso Non è composto alfin, non è di legno. E ver che a lor dispetto e' vien ammesso Fra lor, ma v'è pro forma; e'l suo parere Appunto serve lor per far senz'esso. Or dite s'egli prova dispiacere Vedendo altera e ricca l'ignoranza, Oppresso e miserabile il sapere. Ma di questi non più; ch' a dir m'avanza De' secondi, di certi animalacci De' quali sopra feci ricordanza. Son questi impertinenti cervellacci, Rompicolli, leggjai, ammazzatori, Ch'io tutti insieme chiamo suggettacci. Oh che mai felicissimi signori Son anche queste bestie! il mondo è loro, E ne sono assoluti possessori. Alcuna soggezion non dà a costoro Convenienza, rispetto, cortesia, Creanza, civiltà, garbo e decoro. Fan quanto detta lor la fantasia, E quanto vuol la lor bestialità;

Tutt'è spirito in essi e bizzarria. Si piglian sopra tutti autorità: Comandano arroganti, e son serviti Con timor, con prontezza ed umiltà: Son da tutti ossequiati e riveriti; Tutti lor giran largo e lor fann'ala;

Con essi nessun vuol brighe, nè liti.

Colla roba d'altrui da lor si sciala; Il danaro d'altrui da lor si spende; Coll'altrui povertà stann'essi in gala.

Maltrattan con parole; ed a chi intende Di replicar, danno le man nel viso; Bastonan chi da loro il suo pretende.

Non conoscon giustizia, hanno diviso Da lei l'impero; è loro Dio il capriccio, Quel d'altri è loro, e l'han per indiviso.

Chi è lor creditore, è in un impiecto Peggio che se lor fosse debitore; Sicchè a pensarlo sol mi raccapriccio.

Contro di lor non v'è procuratore; Non v'è quel che difende, nè protegge; Non v'è sbirro, non v'è superiore. Vivon d'arbitrio, e ben questo li regge:

Ogni delitto lor resta impunito,
Hanno stoppato il giudice e la legge.
E quei che a sorte fosse tanto ardito

Di pigliarla con lor, subito ognuno Imprudente lo chiama e inavvertito.

Gli dicon ch' ei se l' è presa con uno Col quale a capo rotto n' anderà; Che il poverino ha dato nel trentuno.

E se ne vien con tutta gravità La prudenza con quel celebre motto: Bisogn' aver cervel per chi non n'ha. Adunque perch' io sono un cucciolotto,

Bench' abbia la ragione dalla mia, Udito non sarò, n' andrò al disotto? Il bersaglio sarò d' ogni anghería?

Quel che dee non vorrà giustizia farmi, Ajuto non saravvi chi mi dia? 2

Se dovrò dar, potranno scorticarmi Perch' io paghi? se poi doverò avere . Anch' il chieder fia ben ch' io mi rispiarmi? Tutti potranno farmela vedere; E sul sapere ch'io son un buon uomo, Che strapazzato i' sia sarà dovere? Oh cappita! alla fè di quel ch'è in Duomo, Egli è di molto se uno regge e dura, Da tante traversie logoro e domo. Un animale che non ha misura, Nè regola nel viver, 'n ogni affare Sovran non teme, e tribunal non cura. Così potrà dispotico operare, E porre in soggezion talvolta chi Dovrebbe e lo potrebbe gastigare? Ell' è una bella cosa, signor sì, Bella davvero! o gridi Cicerone Con Catilina, come già s'udì: O tempora, o mores! oh minchione! Or avresti ragion se ti trovassi Tra queste pazze, triste, empie persone. Ma ben bisognería che ti chetassi; Se no, Consolo mio, tu proveresti

Come allungar ti converrebbe i passi. I tempi ed i costumi oggi son questi, Che l'uomo dotto e l'uomo ragionevole Mena i giorni più all'luti e più molesti. Tutt'è sno quanto v'è di malagevole:

Fatica, disistima e povertà, E quant'al mondo v' è che sia spiacevole. Dove al contrario ogni felicità

Gode, ogni onore, ottiene ogni ricchezza Chi ha più ignoranza e manco umanità.

Or chi questa cuccagna aborre e sprezza, Signor Senator mio, crede dayvero, Ed ha grande speranza e gran fortezza. Io tengo forte non ostante e spero In quell'ultimo articolo del Credo. Ed infallibilmente l'ho per vero. Però presentemente, a quel ch'io vedo, Poca è la gente che retta gli dia; E frappoco di peggio anche prevedo. Che se si va di questo passo via (Se divina pietà non lo trattiene), Vuol esser gran delitto e gran pazzia E l'esser dotto e l'esser uom dabbene.

## CAPITOLO III.

## L'Autore al suo Figliuolo.

Figliuol mio, se t'hai voglia di studiare, Che te la cavi, non m'arrischio a dire, Quando di cuor te ne dovrei pregare. Veggio della virtù che chi vuol ire Per l'erta, lunga e faticosa via, Alfin non suole a nulla pervenire. E non so qual moderna antipatía Oggi con quei che studian ha la sorte, Che pria con essi avea tal simpatia. Credo per me (siccome a tempo e a morte Tutto soggiace, ed alla mutazione) Ch' or sia l'età che le virtù son morte.

E d'una cosa se la destruzione ( Come a dire il Filosofo s'avanza ) È di quell'altra la generazione, Certo il caso si dà ch' ora in sostanza Dalla virtù miseramente strutta Grassa e paffuta nasca l'ignoranza; Perchè vien su ben rigogliosa, e butta Profonde le radici in ogni suolo, Ed ogni giorno più s' aumenta e frutta. Per questo, o mio carissimo figliuolo, Sto fra le due; nè so s'io mi travaglio Nel vederti studiare, o mi consolo. Pure non credo di pigliare sbaglio: Studia, l'ho caro; chi sa un giorno poi Che ciò t'abbia a giovar! verratti il taglio. Ma avverti ben che se studiar tu vuoi. Studia per diventare uomo eccellente, O resta nel gran numero de' buoi; Perch' io ho una mia massima in mente. Che il mettersi a studiar per saper poco, Sia peggio assai che il non saper niente. Più compatisco un uom tutto dappoco Il qual fra gl'ignoranti se ne sta, Nè fra' dotti pretende d' aver loco, Che certi dottorucci per metà, Squadernatori di vocabolari, Lettor di frontespizj, e non più là; Rifrusta repertori e abecedari, Schiccheracarte, impiastrascartabelli, Compositori no, copisti rari: In somma scioli vani e saputelli,

Stazzonalibri, scioperalibrai, Rimescolascanzie, frugascannelli: Letterati non già, ma letterai, Che qualche letteruccia han dalla posta, Ma d'altra sorta non ne veggon mai.

Che più! si ficcan donde un più gli scosta: Per far vomitar un, vaglion tant' oro; Per farsi in odio aver, son fatti a posta.

Or se tu avessi a diventar de loro,
Dio te ne guardi: son pure sguajati!
E forse non c'è il morbo di costoro?
E tutto avvien, perch'avendo imparati

Sol quattro cujus, pensan d'esser già Della scienza all'ultimo arrivati.

Un che le concordanze appena sa, Si pon fra Cicerone e Quintiliano, Ed apre scuola di Latinità.

Quei vien con Dante e col Boccaccio in mano; Poco legger li sa, gl'intende manco: Questi è maestro del parlar toscano.

Gli ordin d'architettura un vide, o almanco Coll'ionico assai si soddisfece: Questi è Vitruvio, se non è più anco. Qualche leggenda sa quell'altro cece.

Conta di Roncisvalle la battaglia: Istorico di già costui si fece.

Chi nel veder a un tratto una medaglia, Ti sa dir s'è di Roma, o di Loreto: Questo è antiquario a cui nessun s'agguaglia. Chi a fare i pasti andò via cheto cheto

Alla Verna, a Camaldoli, e la via Prese per Vallombrosa, e tornò addreto; Tornato a casa pieno d'albagia, Discorre di stampare i suoi viaggi, Con un trattato di Geografia.

Vi son cert'altri degni personaggi Che san quando si mutan le stagioni, Perchè nell'ossa n'hanno alcuni saggi. Questi astrologi sono, e a dir son buoni Quante miglia fa il sole e quante gli astri; E se i fissi stian forti come arpioni. Perch'han letto un lunario, Zoroastri Vantansi; e colle seste perchè il tondo San far, di matematica son mastri, Chi fe' un sonetto mal, peggio il secondo Sopra Madonna, per poeta imbarca, Del fonte d'Elicona ha visto il fondo. Già pretende ch'Apollo il buon monarca Tutti gli allori a incoronarlo stritoli. E che gli dia la man dica al Petrarca. Tuo padre ancor per due o tre capitoli Col Berni penserà d'andare inserto, O ch'egli suo competitor s'intitoli. Diede un' occhiata all' Istituta un certo Per pochi mesi, donec et quousque Dottor per soldi fu, non già per merto. Di già fa cose ad miraculum usque, Sputa sentenze, e glosa leggi ancora, Come dottore Juris utriusque. Chi imparò a mente un recipe in mezz' ora, Già sta de' polsi esaminando il picchio,

Già in gravità ipocratica esce fuora. Vedrai venire in ballo un farfanicchio Che pretende il caratter di hotanico Perchè distingue il cavol dal radicchio, Finalmente in ogni ordine, o meccanico O liberal, chi punto punto è intriso, Da franco dice e fa cose col manico.

E questi scioli han tanta fava in viso, Son pieni di cotale impertinenza, Che il mondo fra di lor si son diviso. Non han rispetto alcun, nè riverenza; Parlano arditi, fan da concettosi; Non gli arretra timor, nè precedenza: Insaccan temerari ed animosi Per tutte l'Accademie e pe' Licei, Non so se pazzi, o pur presuntuosi. Stanno fra' dotti; e per parer di quei, A ciò che senton dire o veggion fare, Quante smorfie mai fan, dir non saprei. Ne' primi posti li vedrai impancare Non invitati; e pieni d'ardimento, Le spalle in gravità tosto appoggiare: Or girar l'occhio, ora fermarlo attento, Con una gamba sopra all'altra, e porsi Sul fianco la man manca, e l'altra al mento: Ora a seder tanto a sghimbescio esporsi, Che si faccian spalliera del bracciuolo, Ed or i labri tormentar co'morsi: Ad ogni detto far bocca d'orciuolo: Or far l'astratto ed il cogitabondo, Restando immobil più d'un muricciuolo: Ora gonfiar le gote e sputar tondo; Or daré un ghigno, or arricciare il naso; Or passeggiare a trippa innanzi il mondo. E con tai lazzi, non già fatti a caso, D' aver così tutto il sapere infuso Ciascheduno di lor va persuaso. E son così sfacciati, c'han per uso Quello che intendon men, di più correggere

Con franca mano e con altiero muso.

RIME

Nè da maestri sol voglion direggere, Ma quai giudici ancor sedere a scranna, Perchè, signore Iddio, sanno un po' leggere; E da loro s'approva o si condanna Quanto lontano mille miglia avranno, "Colla veduta corta d'una spanna.

E la sentenza subito daranno, Anche contra degli nomini maggiori, "Che son maestri di color che sanno. Benchè quando anche avesser fatti errori, Per creanza dovrian non far parole Di lor, ma venerar que' primi autori.

Talpe plebée di sconosciuta prole, Contra l'aquile eccelse han cuor d'insorgere, Ch'ebber occhi a fissare in faccia al sole. E non potete, o morti eroi, risorgere,

E alzando il capo dalla sepoltura, Questi vostri pedanti in volto scorgere? Ma che? direste voi: Troppo è sicura La nostra fama, in salvo è il nostro onore, Reso più chiaro da una vil censura. --

Pur succedesse almen qualche terrore, Per dare a questi dottorellucciacci, I quali non raffrena alcun timore; E sfacciati così cercan d'impacci,

Che antepongono agli altrui libri d'oro I loro inetti, insulsi scartafacci. Asini più di quello son costoro, Che strippò la bell'opera d'Omero:

Questi con gusto sol biascian le loro. Quelle d'altri nè pur stimano un zero: Sempre imperfette e mal condotte sono; Non v'è stil, non v'è brio, non v'è pensiero. Sol in quanto fann'essi v'è il gran dono Della dottrina; e in quanto gli altri fanno, A detta lor, non v'è nulla di buono. Ciechi, che un po' ci veggon, ma non sanno

Però se il piè posan in terra, o in acqua, E agli Arghi il buon cammin mostrar vorranno. Da lor la sapienza si scialacqua;

E n'han tal carestía, che non mai tale Un lanzo n'ha di vin, quando l'annacqua. Certi sacciuti, che son l'arsenale

D'ogni virtù, che fan di tutto un mazzo,

O non le sanno, o le san poco e male,

Son pari a quei che d'abiti strapazzo Fanno sfoggiando; onde del primo ruolo Crederai ciascheduno un signorazzo.

E sono alfin del più volgare stuolo, C' han sol del proprio qualche cencio, e il resto E dall'Ebreo, da cui l'han preso a nolo.

Tali costoro han la dottrina in presto, Come quella cornacchia avea le penne Prese da quel volatile e da questo.

Pajon mercanti ricchi alla solenne Mostra di merci che gabbò parecchi, In cui la stima sol dall'occhio venne.

Ma chi volle appagare anche gli orecchi, Intese ben che quei non son mercanti, Ma trecconi, barulli e ferravecchi.

Non hann'altro di lor che toppe e stianti: Il meglio è d'altri; e a' dolci compratori Qual di lor proprietà mettonlo avanti.

Così questi vedrai pseudodottori De' letterati ognor che fan la scimia, E veri ti parran così al di fuori.

3о RIME Li crederai d'una virtude esimia All'apparato che porranti in faccia; Ma l'oro è d'altri, e ciò ch'è loro è alchimia. Bada che il buono che da lor si spaccia, Non è mai lor, se tu non lo sapessi; Chè quando è roba lor, sempre è robaccia. De'loro studi alfin sono i progressi,

D'esitare quel d'akri in nome loro A quelli che ne san poca come essi. Così del saper vero il gran tesoro, Come dovrebbe, il pregio suo non vanta,

E di credito perde e di decoro. Quel sapere da lor che si smillanta, È come quello delle cantonate,

S'una scrittura sopra vi si pianta. Non son nè più nè meno addottorate Di quel che dica il foglio: e il saper basta, Finch' han lettere addosso appiccicate.

Qual d'un teatro è l'apparenza vasta, Che da lontan gran cose t'esibisce;

Ma vagli appresso, tutto al ver contrasta, Tutto è dipinto; e quello ch'apparisce Che abbia rilievo e corpo, e sporti iunauzi, Tutto in un piano misero finisce.

Tah riescon quei ch'io dissi dianzi: In lontananza ti parranno eroi; Ma son fantocci, se vêr lor t'avanzi,

Così talvolta un gran popon tu vuoi A occhio giudicar buono squisito, Ma te n'accorgi nel partirlo poi,

Che riuscendo un cetriuol scipito, Bisogna o via buttarlo addirittura, O a qualch' asino farne un dou gradito.

31 DI G. B. FAGIUOLI Di femmina in tal forma una figura Bella vedrai; ma quel bello è belletto; Lavagli il grugno, ella ti fa paura. Così a costor, de' quali fai concetto, Dà una lavata, esaminali alquanto, Che saggi li vedrai solo d'aspetto. Vedrai ch' assaporato han tanto e quanto, Come avvenir soleva a quelle cene Che narra il Gellio, di che io rido tanto. I convitati non sedean, ma bene Spasseggiavan; e i piatti si portavano Attorno, e si faceva un va e viene. In quel tempo così sbocconcellavano; Ma la pancia però giammai s'empieva: Quai vennero affamati se n'andavano. Così son questi di cui si diceva: Le scienze assaggiate han passeggiando; Il che, per esser dotto, non rileva: Dovean seder con agio masticando, Studiar di molto, acciò la mente v'abbia Comodità d'andarsi satollando. Ma appena v'accostarono le labbia, Che mostrar voglion all'universale D'averne il capo pien, nè v'è di rabbia. Scatole son di povero speziale, Che fuori a letteroni porporini Dicon dentro d'aver gran capitale. Aprile in grazia, e v'è, se l'indovini, Dove t' hai letto : Perle macinate ,

Troverai ch'è farina di lupini. Costor son querce, a prima fronte ornate Di vasti rami e di gran foglie, e grande Dann'ombra ed uggia addove son piantate. 32

Del resto i frutti loro al fin son ghiande Che non sogliono aver grido maggiore, Se non che-son de' porci le vivande.

Son giusto giusto come quelle gore Che quando per le piogge è loro alzata Un po' po' l'acqua, tosto fan romore.

Un po' po' l'acqua, tosto fan romore. Talun si maraviglia, e corre e guata, Che poi tutto quel fremere procede

Da quell'acqua di più ch'è in lor colata; La qual, perchè non ha fondo, si vede

Correr tra' sassi e urtando strepitare, E far quel chiasso ch' un tempesta crede.

Così ciascuno intende a note chiare

Che in fatti egli è un mendico borratello

Quel che da lungi fu stimato un mare.

Poichè un fiume real, nobile e bello, Quanto d'acque più alto, allor più cheto Vassene, e non sta a far tanto bordello.

Chi molto in somma sa, sa star quieto; Sa qual gran vizio sia la presunzione, E quel porsi in finestra col tappeto.

Sa che peggiora ognor di condizione, Se in modo temerario ed arrogante

Si procaccia la propria estimazione. Sa ch'è risposto a chi vuol farsi innante,

E dir: Vedetemi, io son virtuoso: Noi vi abbiam visto, voi siete ignorante. -Sa finalmente quanto è glorioso

Il di se stesso umile sentimento, Ed il superbo quanto è mai dannoso. Ma chi sa poco, ogn'altro insegnamento Disprezza; e presumendo il poverino

Di saper ogni cosa, è pien di vento.

DI G. B. FAGIUOLI

Vedesti tu in cucina il pentolino, Il qual serviva a farti le pappine In quel tempo che tu eri piccinino?

Con tre boccon di pan s'empieva in fine;
Ma non potea capir quanto capisce
La pentola che fa trenta basine.

Domandadi nech s'egli languisce

Domandagli però s'egli languisce Per quel di più che a lui manca; direbbe, Se potesse parlar, ch'egli gioisce.

A baratto con essa non farebbe; Egual si stima: e circa all'esser pieno, Quant'esser ella può, non mentirebbe:

Non distinguendo poi quel più, quel meno, Ch'entra in essa ed in lui, perchè non sa Quant'ha minor capacità nel seno. Così di questi dottorelli va:

Son pentolini ch' empie incontinenti Di sapere ogni poca quantità.

Se lor domandi quanto più eccellenti Son di lor quelle pentole più grandi, Cioè quelli di lor più intelligenti,

Al vento il tempo e le parole spandi; Perchè ti diran d'essere egualmente Pieni di pregj insigni ed ammirandi.

E dicon ver: son pieni veramente Per quanto tien la lor; má lor è ignota La maggior vastità dell'altrui mente. Or io, figlio, ti vo' piuttosto idiota, Che vederti nel numero di questi

Che son per poco sal di zucca vôta. Guárdati d'imitarli; e qual faresti Alla vista de' draghi e de' serpenti, Fuggili, chè di lor son più molesti;

RACC. POES. SAT.

RIME

Perchè contra il velen medicamenti Si trovan pur, ma contra una tal peste Non vi son ne si trovano altrimenti.

E s'uno per disgrazia se n'investe, A rivederci, ha d'imparar finito, È aggiustato pel giorno delle feste. Quegli ehe di saper s'è incapocchito,

Ostinato e superbo resta li: Crede quanto mai c'è d'aver capito. E se un saggio dicea: So questo qui, Sol eli io non so; — questi, ch'è più d'assai,

Non sa nulla, e che sa dice ogni di. Perciò da questi non imparerai,

Perchè tu finiresti d'imparare; E d'imparar non si finisce mai.

Di più, quando ti piaccia lo studiare, Quella tal cosa studia e a quella aspira, A cui dal genio séntiti portare.

Il genio sveglia il desiderio e tira La volonta; la mente apre a capire, E per far ben facilitade ispira.

A seconda di questo dei tu gire; E a quant'egli ti stimola, dei tu (Cosa buona s'ella è) non gli disdire. Sappi che il genio venerato fu

Da quegli antieli Savj atenïesi Per nume e per autor d'ogni virtù. Da questo essi volean che fosser presi

I lor fanciulli, prima che al cimento Di quanto aveano a far fossero intesi. Li conducevan dove ogni strumento

i conducevan dove ogni strumento Appartenente ad ogni arte e mesticre Potevan osservare a lor talento. E appunto a quel ch'era di lor piacere, Gli applicavan senz'altro; onde perfetti Rïuscivano in tutte le maniere.

Io son del lor parere; e i lor concetti Approvo appien; però quanto ti dètta Il genio, a porre in opera ti metti. Io de' padri non son di quella setta Che dispongon del genio de' lor figli

Appena nati, o che ciascun balbetta: E dicon: Questi vo che moglie pigli;

Prete sia questi; frate quello là; Alla milizia questo qui s'appigli. —

Onde il nostro poeta in verità Quest'elezion si barbara riprova;

Senti, se parla per divinità: "Sempre natura, se fortuna trova

"Discorde a sè, com' ogn' altra semente, "Fuor di sua region fa mala prova.

»E se il mondo laggiù ponesse mente «Al fondamento che natura pone, «Seguendo lui avria buona la gente.

"Ma voi torcete alla religione
"Tal che fu nato a cignersi la spada,
"E fate re di tal ch' è da sermone.

"Onde la traccia vostra è fuor di strada. Fuor di strada davvero. Oli grand'errore, A cui da pochi o da nessun si bada!

Ovidio scelto fu dal genitore

Per le liti del Foro; ed ci poeta Nacque per sua disgrazia e non dottore. Augusto pel contrario a quella meta

Peusò di giuguer, dando in poesía A dispetto del suo guerrier pianeta. 5

Ma di far versi non trovò la via, Se non male di molto; e sua ventura Stimò il badar all'armi come pria. Socrate fi mandato alla scultura;

E Platon, l'uom divino, il poverello, Applicare su fatto alla pittura.

Che ne segui? quegli collo scalpello
Non giunse a saper fare un passatojo,
Nè quell' altro a dipignere un sgabello.
Pertanto il tuo voler non forzo e nojo
Col non lasciarti far quel che ti piace:
Tira pur dove più ne viene il cuojo.

Quella cosa però che si conface Col genio tuo, vorrei che a quella sola Tu l'animo ponessi in santa pace;

Tu l'animo ponessi in santa pace; Poichè, per dirla a te 'u una parola, Quei che vuol imparar cose di molte, E rifrustando va più d'una scuola, A poche attende, e di quante hanne accolte, Non vale in niuna, e tutte male apprende,

E nessuna ne sa più delle volte. Chi s' incapa di far varie faccende, Diventa del pittor la tavolozza, Su cui molti colori egli distende.

Se poi con essi non comincia e sbozza
Il quadro ch' egli ha in testa di dar fuori,
E bene insieme non gli unisce e accozza,

A che serve di quei tanti colori Quell'asse preparata? In questo caso Sian benedetti pur gl'imbiancatori.

Han d'una sola tinta pieno un vaso, Menan dolce a due man con un pennello, E a far quell'opra sola sono il caso. Tal sarai tu, se vuoi, figliuol mio bello, Colori varj di diverse cose

Por su la tavolozza del cervello.

Se il gindizio pittor non gli dispose,

Nè bene gli accordò, per farsi onore

Nel quadro, idest in quel ch'a far si pose,

Fa pure, figliuol mio, l'imbiancatore; Piglia a far una cosa, e fa palese Almeno in quella sola il tuo valore.

Della scienza quei ch'ogni paese

Trascorrer volle, in niun non ebbe stanza, E inutil vagabondo se ne rese.

Cervelli di tal fatta han somiglianza

Con un gran specchio il quale, a chi s'affaccia , Mostra l' intera natural sembianza.

Ma s'avviene che in pezzi egli si faccia, Allor non mostra in ogni suo pezzuolo, Che mutilata di colui la faccia.

Così tu vedi d'uomini uno stuolo, E ben conosci che non son diversi,

Ma non intero, ch'egli è appena un solo.

Tanto nel tuo cervel potría vedersi D'una scienza e non di più invaghito,

Di quella ottimamente prevalersi. Che se in più troverassi ripartito,

Dove t'avria mostrato un uomo intero, Ti mostrerà in più parti uom non finito. Pertanto a un' opra sol volgi il pensiero,

E séguita di quella la lezione,

Giacchè dell'imparar lungo è il sentiero. Mai non finisce: onde dicea Solone

Ch'ogni giorno imparando era invecchiato, E che imparava aucor così vecchione. 38

RIME E Seneca a Lucilio, che pregato L'aveva a dir quanto studiar dovea, Rispose: Infin che tu non hai imparato. Chè sempremai s'impara egli sapea;

Però gli volle dire in buon linguaggio, Che doveva studiar finchè vivea.

Difficil è arrivare ad esser saggio; Però non ti fermar se molto impari: Bisogna seguitar sempre il viaggio.

Il trotto che non dura, è da somari; Ma il caval generoso segue il corso Infinchè dura o che non ha chi il pari.

Studia pur sempre, e non aver rimorso A conferir, se, in quanto hai visto e letto, In qualch' error se' nel capire incorso.

È rimedio il volere esser corretto Per non errare; imperciocchè nessuno Opra sì ben, che non vi sia difetto.

Dell'opre sue tutti gli errori alcuno Non v'è che veggia bene; e stimo assai Se pur vi sia chi ne vedrà qualcuno.

Piaccion troppo i suoi parti; e tu vedrai Ch'ogni bertuccia de'suoi bertuccini Cosa più bella non mirò giammai. Perciò ben fatto fia che tu raffini Coll' altrui lima ogn' opra tua sbozzata,

Nè far come i suddetti suggettini. Nè temer, così oprando, ch'a svelata Faccia non possi stare a' saggi allato;

Anzi così la mostrerai più grata. Sappi non v'esser sì gran letterato, Che non dia qualche volta in ciampanelle: Non falla chi non fa, dice il dettato.

DI G. B. FAGIUOLI Rimira il sole, osserva luna e stelle, Che son del cielo i lucidi ornamenti, Han tutti quanti le lor maccatelle. Chi ha macchie, eclissi ed altri mancamenti; Chi scema, chi tramonta e chi s'oscura; E son con tutto ciò lumi splendenti. Errando ancor farai buona figura, Deformissima allor che nell'errore La tua superbia e presunzione indura. Come t'incaperai d'esser dottore. Allor tu sarai un asin di quei belli, E in specie se aborrisci il correttore. Ouando i famosi Policleti e Apelli Le lor opere al pubblico esponevano, Questi i suoi quadri, o le sue statue quelli, Per finite giammai non le ponevano, Ma come bozza che ha luogo d'emenda, Faceva il tal, sempre dappiè scrivevano. So che repugna assai questa faccenda D' aver a sottoporsi da se stesso Alla censura, e ch'ella ben s'intenda. Pure è meglio così, ch' esservi messo Per forza da un qualche dottoraccio Che bada più ad altri ch' a sè stesso. Forse c'è scarsità di chi l'impaccio

Si piglia di corregger per l'appunto Tutto quello di cui non ne sa straccio. Giusto adesso dell'ozio il tempo è giunto; Nè manca chi non ha nulla che fare, E critica ogni virgola, ogni punto. Oltredichè si vien nel naso a dare

Con quel far da maestro e da saccente; E tutti contro quel vansi a buttare.

RIME È il pelo gli riveggono talmente, E gli è in guisa ogni bruscolo ingrandito, Che una trave apparisce veramente. E se avesse colui sì lungo udito, Com' ha gli orecchi, sentirebbe dove Lo porta quello esser di sè invanito. Però, di te se fama o onor ti muove, Cerca tu del censor prima che questo Cerchi di te, per far in te sue prove. Meglio è che l'oda tu, non l'oda il resto: Così dimostrerai qualche virtù, Benchè ignorante, se sarai modesto. Tre cose dunque doverai far tu: La prima, a quell'impresa ti darai, Alla quale il tuo genio inclina più: La seconda, sarà che attenderai A quella sola, e farai sempre il conto Di non averla bene appresa mai: La terza, a conferir mostrarsi pronto, E l'emenda da chi sa più di te Stimerai sempre grazia e non affronto. Se di far queste cose tutt'a tre Ricusi, di studiar lascia il pensiero; Chè sarà molto meglio, credi a me: Perch' io ritorno a dirti, e dico il vero, Che meglio l'esser sia (se t'hai badato), Ch' esser mezzo dottore, asino intero,

Ch' almeno tu sarai più affortunato,

## CAPITOLO IV.

Al sig. Francesco Redi. — In biasimo delle Cerimonie.

Se a voi, che siete un uom schietto e reale, Scrivo un capitol contro i complimenti, So che non lo potrete aver per male; Perchè non siete voi di quelle genti Che con un' affettata cerimonia Van provocando nause e svenimenti. Voi senz' un' orpellata santimonia Fuggite certe ostentazioni strane, Più che un monel non fugge la Quarquonia. L'ingegno mio capace non rimane, Che non si possa usar la civiltà Senza far cose inutili e malsane. Atto di riverenza è quando un sta Col capo discoperto tre o quattr' ore Dinanzi a chi ha maggiore autorità; Quasi che non vi sia per fargli onore Il miglior modo che lo stare in zucca, Ancora quando il verno è nel rigore; Con rischio d'infreddare, e che la gnucca Venga l'aria pestifera a inzuppare, Massime chi non porta la parrucca. Perchè non si potrebbe salutare, E tener sodo il suo cappello in testa, E torsi tal fastidio e non lo dare?

RIME

Affè che il Turco è da lodarsi in questa:
Egli con una man si tocca il petto,
E l'ossequio in tal guisa manifesta.
O quello è reverir senza difetto,
Che se dove sta il conce ei popula man

Che se dove sta il cuore ei pon la mano, Mostra all'amico il suo cordiale affetto. Ma transcat questo qui : quel ch' è più strano,

È, che io non so com egli sia permesso Il dir bugie per fare un atto umano. A molti sento dire spesso spesso:

Signore, io son suo servo: ella comandi, Cli io già le dedicai tutto me stesso. — Guardate un po' di sommission si grandi Di farne capitale all'occasione,

E mettete un po' in opera i comandi.
Provate un poco a farla da padrone
Con tanti servitori e tanti schiavi,

Oh come resterete il bel minchione! A inventar le maniere più soavi Dell'eloquenza, niun vedrai venire

Ad ubbidirti: oh ve' che servi bravi! Ma da più d'uno parmi di sentire: Quel dichiararsi servo ell' è un'usanza, Un segno d'espressione, un mo' di dire.

E mi sgrida talun con più baldanza, Che s'avessi studiato il Galateo, Non mi parrebbe nuova tal creanza. O in quanto a questo io ci sono Ebreo: E certo ch'entrerei nell'un vie uno,

E su ci girerei com' un paleo. Ch' occor far queste smorfie, se nessuno Vuol esser servo all'altro; auzi sospira Di comandare in questo mondo ognuno?

DI G. B. FAGIUOLI Serve per forza infin colui che tira Salario, per servir, vitto e vestito; E a vederlo nel cuor, serve per ira. E v'è, per non servir, chi sta accanito A lavorare; e poi v'è chi presume Che ver si creda quel servir mentito? lo mi ricordo ancora del costume Di dar le buone seste per natale, Che si scrive di ciò più d'un volume. Perchè far quest' augurio speciale? Son pur tant' altre feste in tutto 'l' anno; S' han forse a far ben quelle, e l'altre male? I veri amici tai cose non fanno; E supporre si dee ch'ogni momento Si bramin tutto il ben che ponno e sauno. Servir si debbe sol per giovamento, Non per dar tedio e spesa, con un vano Affettato ed inutil complimento. Poi s'esamina e vaglia più del grano, Se a taluno sia meno e se sia più Far riverenza, o pur baciar la mano. Quanto si debba cominciare in su La lettera; e nel far la soscrizione, Quanto allora si debba andare in giù: Se tôrre, ovvero aggiugnere il padrone: Sc la lettera alfin debb'ire ignuda, O aver la coperta ed il coltrone. Ne' titoli (o qui sì davver si suda) Esser bisogna in dargli accuratissimo, Prim' ancor che la lettera si chiuda. Se a talun che si succia l'illustrissimo,

Si desse il molt'illustre, oli che accidente! Oh che disgrazia! oh che romor grandissimo! 44
Che la lettera poi nel rimanente
Non abbia senso e non concluda un'acca,

Questo qui non importa poi nïente. S' osserva che materia vi s' attacca

Per sigillarla; e guai a chi pigliasse L'ostia dove debb'ir la ceralacca.

E chi a caso il sigillo v'improntasse Piccolo o grande, come a man gli viene, Peggio faria che se in Ginevra andasse.

Ne' tempi antichi gli uomini dabbene, Nobili e dotti anch' essi, e' pur scriveano Senz' intoppar in tal imbrogli e pene.

Con chiarezza trattar sol pretendeano, Ed alla buona e con affetto eguale Tal principio alle lettere poneano:

Il tale prega sanitade al tale; Ed esprimendo d'un buon cuor la brama,

Finivan: me tibi commendo, vale. Adesso sol si pratica e si brama Di parlar con equivoco e menzogna;

E far le cerimonie ciò si chiama. Quant'è di quest'età mai la vergogna,

Che ad usarle s'ingolfa! e ancor non sa Che l'ingenuità sola bisogna. Or sentite quest'altra in carità:

Uno possiede qualche rara cosa,
O gioja o veste o quel ch'ella sarà.
La vede una persona curiosa,

Subito dice: Uh che cosa bella!

Quanto mi piace, quant'è mai gustosa!

Pronto il padrone: Questa bagattella

(Risponde) è al suo comando; e sol maggiore Io bramerei che al merto suo fuss'ella. — Quegli replicar debbe: O mio signore Sta bene in mano sua; mi maraviglio, La ringrazio, obbligato del favore. -O gran bugiardi! (io con ragion ripiglio) Quei che offerisce, non darebbe un corno; Quei che ringrazia, ben daría di piglio. Ecco un altro si trova a mezzogiorno, Appunto quando a desinare andate, E vi trova vicino al suo contorno; V'arresta, e non vuol più che vi moviate; E vi tiene così mezz'ora a bada, Venendo fuor con queste spampanate: Deh s'ella vuole abbreviar la strada, E restare a far meco penitenza, Quest' è l'unica cosa che m'aggrada. --Ma mentre così dice in coscienza, Chi potesse vedergli il cuore aperto, Che voi non accettiate ha gran temenza. Gli par mill'anni rispondiate: Certo lo la ringrazio: troppo ell'è cortese: Per ricevuto ho già quanto m'ha offerto.-Perchè se vo' accettaste, oh che scortese! Come s'appicca presto! o ve' che pecchia! lo somma ci saria da dire un mese. Ma se quei non vuol darvi un bere a secchia, Láscivi dunque andare e non v'inviti, Da prodigo non faccia chi è petecchia. Ma ponghiam caso che non sian mentiti Questi suoi sensi, e a desinar vi tenga, Oh qui intervengon cerimonie e riti. Innanzi che s'aggiusti e si convenga

D'entrare in casa e di salir le scale. Bisogna ch'un tal dialogo intervenga. Il padron dice: Passi; e voi: Io tale Malacreanza non farò giammai: Passi lei, ch'è il padrone principale. —

No, entri lei: io non entro; — e non entrai: — Entratemi, l'ho avuto a dir di cuore. — Venga la rabbia: oh questi sono i guai!

È l'uscio aperto: quei che n'è signore, Vi vuol: voi volet'ire: o via passate Mai più: ch'occorre disputar tre ore?

Della porta ei v'ha tutte spalancate Le bande; o se v'aveste anche i cestoni, Non ostante con comodo vo'entrate.

A che aspettar più altre esortazioni?

A che più altre repugnanze? oli in vero
Dialoghi sciocchi, inntili quistioni!

Saliti poi , bisogna far pensiero Ad ogn'uscio di fare la Lucía ,

A chi di nuovo in passar sia primicro. Se mai vien l'otta ch'ordine si dia Che il convitante a tavola vi chiami,

O qui comincia la galantería. Quant'imbrogli ci son pria ch'un si sfami, Innanzi ch'un s'accomodi e si segga, Dove quei voglia, e da voi non si brami!

Il convitante grida: Questo, vegga, È il suo luogo. — Non è certo, oibò! (Replica il convitato) altro mi chiegga.

Ma pure, giacchè vuole, qui starò. — Mi maraviglio, debb' ella star qui. — Come qui? mi perdoni, signor no: — In tutt'i modi, ella dee star costì. —

Orsù, giacch' a lei tocca a comandare, Ubbidisco: oh padron, sta ben così. — Or sia lodato il Ciel che ad accordare S'è venuto il sedere; or manca il resto, Da concordar nel bere e nel mangiare.

In tavola si porta, e voi modesto
Nulla assaggiate: allor tosto il padrone
Grida: Si serva, a lei tocca a lar questo.—

Se voi tardate, ed egli una porzione Vi fa appunto di quella vivanda Di cui non mangerestene un boccoue. È pur ella s'ingoja e giù si manda; Si dice ch'è squisita e prelibata,

E che vi passa il cuor da banda a banda;

Che non sentiste mai cosa sì grata, Che più di questa vi diletti il gusto; E vi fa reccr, tanto parvi ingrata.

Ch'a ber prima degli altri egli s'affretti;
Onde sopporta ciò con gran disgusto.

Che beva il principal, forz'è ch'aspetti, Il quale o non ha sete o non l'invita; E quei c'ha sete, arrabbi ed assaetti.

Così per complimento questa vita Bisogna far; nè sol non si disprezza, Ma, benchè miserabile, è gradita.

Che l'abbia a esser convenevolezza
Con tanta soggezion mangiare e bere:
Tant'è, l'è un'arrabbiata gentilezza.

Quindi poi, per levarsi da sedere, Son necessari gli argani; e nessuno Mai primo di rizzarsi vuol parere.

Ed in quel mentre vi sarà più d'uno Che pur vorrebbe alzarsi e altrove gire, Forse a far qualche suo fatto opportuno. 48 B1

Ed il meschino soffre quel martire, E sta forte e non alzasi, perchè Mal costumato non gli s' abbia a dire. Di poi rizzato che ciascun pur s'è,

Debbe il padrone quel ch'egli ha invitato, Poi fuor dell'uscio accompagnar da sè. E questo è per onor sì celebrato,

E questo è per onor si celebrato,
Che non si può dar segno ossequioso
Da cui ciascun più stimisi onorato.

Ed a me questo pare atto sì odioso, Ch'io non credo si trovi il più indiscreto; Anzi, per meglio dir, più ingiurioso.

Il padron della casa a andargli dreto Mostra di dubitare che colui Non gli rubi qualcosa cheto cheto.

E per questo anche manda innanzi a lui Il servitore che gli fa la scorta: Oh ve' bel modo d'onorare altrui!

Che se l'amico poi lo prega e esorta A non si muover, guarda, ei non ha bene, Se non lo vede ben fuor della porta.

In mente anco quest'altra ora mi viene, Ed è quella di darsi la mandritta; E quei che l'ha, per lo maggior si tiene.

Da un quest'onoranza mi fu fitta L'altr'ieri che pioveva; e non è baja, E star convenne alla mia lingua zitta.

Poichè colui con questa chiucchiurlaja Si prese appunto la banda del muro; E i ebbi in sul giubbone la grondaja.

Orsù la vo' finir, perch' io vi giuro

Che a raccontarle tutte io non son buono,

E l'udirle saría nojoso c duro.

Sol basti il dir che i complimenti sono I ladri che ne ruban quella gioja, Qual è la libertà, celeste dono;

Che de' principi son la maggior noja, Onde incogniti van per gli altrui Stati, E quasi soli poco men del boja. Perchè lo fan l' se non perchè scansati

Restin così gl'incontri e precedenze, Al che in palese resterían legati. Per tema di più o meno riverenze,

Di manritte, manmanche e d'altre storie, Non si posson veder le lor presenze.

Così queste chimere e pazze borie Pon ridurre i monarchi in servitù: E pur non se ne pérdon le memorie.

Ma che perdersi? trovansi viepiù; E si prevalgon queste bagattelle, Che stassi a sostenerle a tu per tu.

Ho visto in Roma, ch'è la reggia delle Cerimonie maggiori, ove un procura, Più che indulgenze, il guadagnare in quelle:

Chi d'avanzar 'n un' accompagnatura Un passo cerca; chi in salire o scendere, Nel riscontrarsi uno scalino fura.

Chi studia d'una visita non rendere; Chi non fermar, di far il cocchio correre; Chi di dar mostra ciò che vuol contendere.

Chi ti fa esibizioni nel discorrere, E vuole per te sol far maraviglie, E in cos'alcuna non ti vuol soccorrere. Della menzogna o cerimonie figlie,

O del vero nemiche capitali, Non v'è dal mondo chi vi tolga o esiglie?

RACC. POES. SAT.

50 Oh veleni de' semplici mortali , Che li sapete così mal condurre, E vi credono antidoti vitali. Non pretendo per questo d'introdurre L'essere un malcreato: tal pazzia Per fondata ragion non voglio addurre. So che m'intende ben vosignoria; E le creanze belle e buone amarle Si debbe sempre mai da chi si sia. Ed io cercherò sempre d'osservarle; E solo in biasimare mi riscaldo Que' tanti lazzi e quelle tante ciarle. Vedete ben chi vuol parlar sul saldo, Cerimonie con voi (dice) non fo, Nè cavo fuori l'Eleganze d'Aldo. -Laddove se parlare io sentirò, E in cerimonia mettere l'affare. Che vi sia conclusion non crederò. Così quando talun che debbe dare Al creditor, la mette in complimenti, Fate pur conto che non vuol pagare. Son dunque le ragioni convincenti Che sian le cerimonie arti e finzioni, Belle bugie, speciosi tradimenti. Alı mi spiacciono pur certi volponi, Cerimoniosi e riverenti in viso, Che ti parlan con mille adulazioni. Nascondono il livor sotto il sorriso; All'Inferno hanno gusto di vederti,

All interno nanno gusto di vedetti, E ti mostrano aperto il Paradiso. T'esageran che piangon gli altrui merti Passare sconosciuti: e son pur quelli, Colle cabale lor, che gli han coperti. DI G. B. FAGIUOLI

Ti baciano e t'abbraccian da fratelli; Voglion dar vita alla tua fama, e pure Per ucciderla arruotano i coltelli.

Ti voglion procacciar sorti e venture, E in esser Jabbri delle tue rovine Tendon solo le loro architetture.

Così con tai malizie sopraffine Assassinan colui d'animo schietto, Che crede doni que che son rapine.

Siate per mille volte benedetto, Signor Francesco mio, voi che sapete

Dimostrar senza maschera l'affetto. Talor vengo da voi; voi mi vedete Volentieri così, ch'io me ne godo,

Volentieri così, ch'io me ne godo, Trapassando con voi l'ore più liete. Talor voi non potete, e in ogni modo,

Per cerimonia, avete da potere?

O messer no, che io non ve la lodo.

V'avete a dir senz'altre tiritere:
Adesso non ti voglio, tu puo'ire
Altrove; — e mi farete gran piacere.

Che se non mi lasciaste voi partire, Io crederei di farvi cosa grata,

E un gran disagio vi farei soffrire. Resterebbe la mente mia 'ngannata, '

A scomodarmi senza fondamento, . Perdendo inutilmente la giornata. Ne resterebbe ognun di noi scontento;

Dove vi resterò sempre obbligato, Se parlerete senza complimento, E sarete da me sempre stimato

Per quel grand' uomo che vi tiene il mondo, E sincero e cortese e letterato. 2 RIME

Ed io mi sentirò sempre giocondo Se vi potrò servir con tutto amore; Beuchè d'abilità non sia fecondo. E quando mi fo vostro servitore,

Ciò complimento in me non lo credete; Ma se parlo di vero e puro cuore, Provate a comandarmi, e lo vedrete.

## CAPITOLO V.

Al sig. Antonio Magliabechi, per la sua recuperata salute l'anno 1694.

Caro signore Antonio riverito, Lasciatemi contarvi una visione, Or che del tutto siete voi guarito. Finora mi ritenne l'afflizione, Per non la creder vera: or ch'è avverata. Mi muove a dirla la consolazione. Ma per saper che visione è stata, Ascoltarmi bisogna, ch' altrimenti Voi non intendereste boccicata. Sappiate dunque come io dolenti Menava i giorni miei, mentre sentivo Che tenevate l'anima co' denti. Di venirvi a vedere non m'ardivo: Chè se voi per la febbre mezzo morto, Io ero pel disgusto mezzo vivo. A ogni momento stava bene accorto A domandar di voi, per ritrovare Colla vostra salute il mio conforto.

E in udirvi ad ognora peggiorare, Per farvi compagnía avrei pagato Un medico a voler farmi ammalare.

Un medico a voler firmi ammalare In verità ch' i' era disperato; E molte volte a letto me n' andai

E. molte volte a letto me n' andai Con più smania di chi non ha cenato. Pure una notte ch'io m' addormentai, Sognando, parvemi esser ito in corte D' una regina ch' oggi conta assai.

Giunto dell'anticamera alle porte, Vidi molt'uomin saggi, e udía che tutti Si lamentavan di lor empia sorte.

Dicean che a segno tale e an ridutti, Che per forza a servir quella tiranna Venian costretti, che gli avea distrutti. Era secco ciascun come una canna,

E imploravan di cuor l'ira di Dio Contra quella che lì sedeva a scranna. Chi diavol è costei? (fra me diss'io)

E un certo costolon quivi in piè ritto, Che godeva in udir quel brontolio, Interrogai: Chi è quel drappello afflitto

Interrogai: Chi è quel drappello afflitto
D'uomin di garbo? che gli è intervenuto,
Che così si querela? — e colui zitto.

E i' replicai: In grazia, c' ha egli avuto? Con chi l' ha mai? chi è questa signora Che così lo tartassa? — e questi muto. O canchero! allor io, 'n tanta malora

Ed io faceva inutile ogni istanza.

Volete voi risponder? la creanza
A tempo vostro è stata in uso ancora? —
Scortesemente gracchiar mi lasciava;

54 RIME Quand'un di quei che mal la masticava, M'ebbe un po' di riguardo, e per un braccio Mi prese, e da colui mi slontanava, Con dir: Non creder da quell'asinaccio Di ricavarne mai replica ouesta: È quegli il Secol nostro ignorantaccio, Degno ministro e promotor di questa Regina, che per lui regna ed impera: Che le sia dato un maglio in sulla testa! E se la vuoi conoscere alla cera, Qui non usa creanza o garbo avere; Onde affácciati pure alla portiera. -Curioso da un fesso per vedere M'affaccio, e l'Ignoranza, qual regina, Vidi aurata corona in capo avere; Che posta sulla sua testa asinina, Fra' lunghi 'orecchi quelle punte d' oro Facevan una vista pellegrina. Teneva in man con un villan decoro Lo scettro, e dalle bige spalle un vasto Manto pendea di sovruman lavoro. Sedeva sopra un giojellato basto, E posando il piè tondo in gravità Mostrava scioccamente un rozzo fasto. Assisi si scorgean di qua e di là La Superbia, il Disprezzo, e senza freno L'Impertinenza e la Temerità. Le faceva corteggio un stuolo ameno D'asin, di buoi, di bufali e castroni, Che mangiavano il grano e non il fieno.

Quindi a questi sì nobili campioni L'Ignoranza voltossi, e poi così Espresse tutt'allegra i suoi sermoni: DI G. B. FAGIUOLI

Del mio regnare il più felice dì È giunto, asini amici, amati buoi: Maggior felicità mai non s'udì.

Il mondo affatto sarà nostro; e voi Senza timore alcun dominerete Sotto l'ombra autorevole di noi.

Di già Minerva, come voi sapete, Che ci diè tante rotte, pose assedi, Appoco appoco davasi quiete.

Già conquistati i suoi più ricchi arredi Abbiam mercè del secolo presente, Che a lei rapiti, a me li butta a' piedi:

Di questo secol, mio campion valente, Che col suo braccio poderoso e fiero È del mio regno antemural possente. Ma pure tuttavia libero e intero

Non era il mio dominio; e benchè ascesa Sul trono, vacillante era l'impero.

La mia rivale, benchè vilipesa, Benchè priva di forze, pure avea Prode guerrier che sempre l'ha difesa.

Intimorirmi questo sol potea, A cui Pallade avea ceduto l'asta, Colla quale ad ognor mi trafiggea: Chè questi è quell'Antonio, la cui vasta

Mente quanto si può saper contiene: Già voi 'ntendete tutti quanti, e basta. Or questo gran nemico in letto il tiene Maligna febbre; e già la Parca avara

La sua vita a troncar pronta ne viene.
Mugghiate buoi, ragghiate asini a gara,
Per la bnona novella: un lieto stato
Nel mio regno la sorte vi prepara.

56 RIME

Chi fia più bue, sarà più stimato; Il maggior asin fia 'l maggior di tutti; Il più castrone sarà il più beato.

Di Pallade al partito chi si butti Non v'è; chè il nostro secolo fedele I di lei parziali ha già distrutti.

I di lei parziali ha già distrutti.

Colla fame ne fe' scempio crudele;

Colle calunnie altri n'oppresse, e sparse D'altri sovra l'onor maligno fiele. —

Non volli ascoltar più, chè il petto m'arse, Signor Anton, di sdegno; ed il timore

Di vostra vita anch' ei nel sen comparse. Da queste due passioni oppresso il cuore

Sentía creparsi; e parvemi volando Da quell'indegna stanza d'uscir fuore. E com'un pazzo qua e là girando,

La Dea della scienza soffermata

Trovai sur un canton leggere un bando.

Eh signora (gridai) sì scioperata

Perdete il tempo in tale sciocchería,

Ne' vostri affari si disapplicata? —
Così seguendo, la grand' allegría

Contai che l'Ignoranza era per fare, Se tirava l'ajuol vosignoria. Allor Minerva a questo mio parlare

Rimase a un tratto estatica; ma presto Quel torbido si venne a rischiarare: Poichè 'l saggio non esce mai di sesto

Per nuova o buona o fella, ed è l'istesso In qualsivoglia stato o licto o mesto. Onde soggiunse: Orsù, vien meco adesso;

Chè bene la maniera io troverò Di tôrre all'Ignoranza un tal progresso. — E mosse il passo, e seco mi tirò Colà, dove io per me non giunsi mai; E dov'io stessi, ancora non lo so. So ben ch'io vidi tra splendenti rai Un re ch'avea di gran saette in mano, E s' nigli un possillaccio grande assai

Un re ch'avea di gran saette in mano, E a' piedi un uccellaccio grande assai. Pallade chinò il capo insino al piano, Ed anch'io feci come Giucca; ed ella

Dipoi seguì a dir: Nume sovrano, Cui sol dato è il vibrar l'alte quadrella, Gran figlio di Saturno e mio gran padre, Odi (ti prego) me tua figlia e ancella:

Me tra l'opere tue grandi e leggiadre, Parto di maggior pregio e maraviglia, Giacchè mi fosti e genitore e madre.

Deh porgi, o sommo Giove, alla tua figlia L'orecchie attente, e in riva all'Arno insieme Volgi pietoso inverso Anton le ciglia.

Me ascolta, e lui rimira; e se ti preme L'onor di me, di lui, che infermo stassi, Pietà ti muova, come ho certa speme:

Anton che armato del mio usbergo fassi Strada alla gloria, ancorchè invidia e frode Con ogni sforzo gl'impedisca i passi:

Egli, il cui nome se ne va con lode All'Anglo, al Belga, al Gallo ed all'Ibero, Che riverente e stupefatto l'ode: Ei che sostiene il mio sprezzato impero,

Perfetto cognitor d'ogni volume,
Che nella mente ha impresso e nel pensiero:
Egli d'erudizion profondo fiume,

A dissetarsi a cui vanno gl'ingegni, Volano i cigni a immergervi le piume. Or questi egro sen giace, e par s'ingegni La morte di vibrar l'empia saetta Per satollar in lui gli ultimi sdegni. E se fia ver che tu, Giove, permetta

Che questi pera, a ritornarti in testa, Di dove già n'uscii, sarò costretta; Poichà al resto degli nomini molesta

Poichè al resto degli uomini molesta, Affatto perderò tempio ed altare, Deità sconosciuta, ombra funesta.

Già infin d'adorar te si lascia stare, E ad incensare e Satiri e Priapi Corron le turbe ipocrite ed avare. Fan sacrifizio i mentecatti capi

All' Ignoranza; e, come già in Egitto, Per Osiri tuo figlio adoran Api.

E se pur v'è spirto sublime, invitto Che mi segua costante, il secol crudo Ben presto il rende misero ed afflitto.

Di ricchezze e d'onor lo vuole ignudo; E colpi a riparar così gagliardi Non è bastante il mio già forte scudo. Giove, tu che se' giusto, e che riguardi

In un momento il tutto, il tuo decoro Nel mio disprezzo a riparar che tardi? L'Ignoranza si cinge il crin d'alloro, Regna nel mondo e vi trionfa lieta,

Ricca d'onori e viepiù ricca d'oro. E adesso più che mai ferma e quieta Stabilirà la sede u' non si trove

A farle fronte un così forte atleta. — Udì la figlia il sommo padre Giove, E con un guardo fece cenno al Fato, Che della vita il protocol si trove.

DI G. B. FAGIUOLI Si trasse in un balen colui da lato Un libro che pareva un Calepino, E subito all'estratto ebbe guardato. Trovò il vostro gran nome, e da vicino Mostrollo a Giove; ed ei coll'infinita Sua piena autorità disse al Destino: S'aggiungano ad Antonio anni di vita; -E mi par che dicesse almanco cento: Basta, riscontreremo la partita. Allor dall' allegrezza e dal contento, Per venirvi a portar sì grato avviso, Lasciai Pallade e Giove in un momento. E questo licto affanno all'improvviso Mi tolse il sonno, e mi trovai soletto, Non so già se più afflitto o più deriso. Fui per balzar 'n un tratto fuor di letto; Ma nel pensar ch'io non sapea perchè, Risolsi di dormire anche un pochetto. Ma pensatelo voi! basta, si fe' Ben presto giorno; ed io levato aveva Del sogno l'impressione ancora in me. Mi consolava allora ch'io credeva Che voi guariste: poi mi disperava Allorch' egli era un sogno refletteva. E così titubando me n'andava, Fin dov'io giunsi a domandar di voi, E la risposta ausioso n'aspettava. La qual venne, ch'a fare i fatti suoi Se n' er' ita la febbre; e non tornando, Si potea dir che guarireste poi. Questa nuova mi venne confortando.

La febbre andò in bordello affatto affatto, E ogni giorno siet' ito migliorando. 60 ANE
Sinchè guarito siete voi di fatto;
Ed io l'ho caro caro; tanto più
Che 'adempito a' è il sogno ch' i'ho fatto.
Di far anco adempir quanto mi fu
Mostrato, circa al viver più cent'anni,
Questo qui tocca alla vostra virtù.
Però vivete; se no, in gravi affanni
Porrete voi e me senza riguardo:
Voi con provare della morte i danni;
E me con 'farmi rimaner bugiardo.

#### CAPITOLO VI.

Dialogo tra un Poeta ed Apollo.

Poe. Dopo un lungo soffiri senza speranza
Di placare il Destin, che di tiranno
Non vuol mutar la barbara sembianza,
Ripien di pentimento, ira ed affanno,
Nume ingrato di Cirra, a te ne vegno,
A te, prima cagion d'ogni mio danno.
E tu, se giusto se', per atto indegno
Non taccerai, se libero favello
Davanti a te senza verun ritegno:
Anzi del mio parlar giudice appello
Il tuo giudizio, e non la tua pietà;
E se poi sarò reo, venga il flagello.
Questo è il tuo plettro eburno, eccolo qua,
L'aborrito strumento, calamita
Delle miserie e della povertà.

Su questo suono io consumai le dita, Vi perdei gli anni interi; e veggio in fine Che con essi perdei fatica e vita.

A questo suono corsero a dozzine, Per farmi miserabile corona, Le miserie, i disprezzi e le rovine:

Suon ch' al bene è scordato, e sol consuona Colla serie de' mali, e a tempo unisce, Quando sdegnato il Ciel fulmina e tuona:

Suono che il sonatore impoverisce, Nè giova a chi l'ascolta; anzi talora

Più d'un che non l'intende infastidisce. Questa è d'allòr la tua corona; e ancora Questa mi fu di pregiudizio e offesa, Chè senza frutto il crin mi cinse ognora;

Corona che da me fu ambita e presa I fulmini a scansar d'avversa sorte,

I fulmini a scansar d'avversa sorte, E n'è stata bersaglio e non difesa. Non d'allôr, di cipresso il nome porte

Non d'allor, di cipresso il nome porte Delle sue frondi il verde, se di speme Contrassegno non è, ma sol di morte.

Or l'uno e l'altra io qui depongo insieme: Sì sventurati pregi io più non voglio, Per cui di rabbia la mia lingua freme.

Ne disarmo la mano, il crin ne spoglio; Cancella me dal ruolo tuo famoso, Ch'io dalla tua sequela or mi discioglio. Ap. Figlio, tu mio ribelle, tu orgoglioso

Vai provocando la giust' ira mia, Ed io t'ascolto ancor, padre pietoso? Ciò voglio creder or sol tua follia,

Non mio disprezzo; e vo' che la ragione Del tuo soverchio ardir gastigo sia. Dunque l'aurate cetre e le corone Del sacrosanto sempre verde alloro Che al collo e in testa altrui mia destra pone,

Dunque l'ammetter nell'Aonio coro I miseri mortali non è gloria,

Ma viltade è vergogna e non decoro?

Donque più d'un eroe, che sol si gloria
D'essermi servo, e se in lui volgo il ciglio,
Lascia nel mondo un'immortal memoria,

Sarà misero e vile? e dall'artiglio Torsi del Tempo, e debellar l'Oblio,

Sarà scarsa mercè? che dici, o figlio?

Poe. Io dico tutto bene, Apollo mio:
L'acquistar fama e far eterno il nome

Son belle cose, e te l'accordo anch'io. Voglio con quest'allôr sopra le chiome

Del Tempo, dell'Oblio, della Fortuna, Si possan render le potenze dome;

Ma questo non mi giova a cosa alcuna, Se nel punto cli'io fo'l mio nome grasso, Il mio corpo dimaghera e digiuna.

Come per fama ad aver fame io passo, Non mi cal che di me nulla si dica: Così non mi satollo e non ingrasso. Per vana lode il far vita mendica,

Il morir vivo ognor, per viver morto,
Parmi un perdere il tempo e la fatica.
Che importa a me che dall'Occaso all'Orto

Dir che sian note le mie rime io senta, Se poi nel suol natio non sono scorto? O va e componi pur, travaglia e stenta,

Per esser da qualcun poi nominato, Quasi mi paghi assai chi mi rammenta. DI G. B. FAGIUOLI

Per sonar questa cetra e c'ho buscato? Mi fu egli giammai dato nïente

Per essere d'alloro incoronato?

Tu pur lo vedi: ogni altra sorta gente

Che lavora, pretende la mercede;

E ch'ella l'abbia, ogni ragion consente. E la giustizia, a chi non l'ha, provvede;

E la giustizia, a chi non l'ha, provvede; E contra chi la nega ingiusto e avaro,

Colla forza del suo braccio procede.

Ogni bestia spallata, ogni somaro Ha la provvision di fieno e biada,

Ed a chi serve è pur gradito e caro.

Ed al poeta sol nessun non bada:

Affatto come inutile si stima,

E si ride in vederlo per la strada. Non è più no la poesía la prima

Fra le scienze, e che di profezia

Aveva il pregio e ne godea la stima.

Onde a vaticinando allor s'udia

Vates da ciaschedun dirsi i poeti: Così chiamolli il Lazio, e ne stupia.

E in quel tempo felice allegri e lieti

Ottenean lodi, distinzioni e premi,

Come d'alto sapere i primi atleti.

Oggi vedrai che son tenuti scemi; E si vuol dir quand'un poeta è detto,

Che in lui della pazzía crebbero i semi.

Quindi egli vive misero ed abietto;

E non è poco s'al canto alla Mela Deputata non gli è la casa e il tetto.

Così mentre il meschin suda ed anela

Dell'arido tuo monte a salir l'erta, Per far colle tue Muse parentela, Si trova al piano; onde ciascun lo sberta, Nessun non lo capisce e non l'apprezza, Nè gli è nè men grata attenzione offerta.

Ape infelice! ch'usa ogni finezza De' versi in fabbricar soave il mele, Perchè niun curi mai di tal dolcezza: Ovver che una boccaccia avvezza al fiele

Con nausea sputi il dolce suo lavoro, Qual amaro velen d'aspe crudele.

E sc pur trova mai chi il suo decoro Qualche poco riguardi e alquanto stime, Colle parole sol gli dà ristoro. Anzi pensa di renderlo sublime

Sc gli chiede un sonetto, un madrigale, O se copia egli vuol delle sue rime.

Perchè ne fa una scelta geniale, E gli vuol far l'onor di porle allato

A cert'altre ch' e' n' ha 'n un suo scaffale. E se il poeta a quello scioperato

Tosto non ubbidisce o gliele nega, Colui pronto l'ha subito stoppato. O poeta meschino, e chi lo lega?

E pur pazzo d'avanzo se non scorge Che co'versi non puote aprir bottega. Benchè tardi però luce alfin sorge,

Che la mente ne illumina, ed il modo
D'uscir da queste tenebre ne porge.
Or tieni, attacca la ribeca a un chiodo,

E ad un altro minchion che te la suoni Serbala pur; chè di posarla io godo. Un altro con tal serto s'incoroni;

Ch' io vo' piuttosto cignermi di cavoli, Che a fare una minestra aluen son buoni. DI G. B. FAGIUOLI

Non dubitar che più sonetti intavoli; Dammi un muson se più le Muse io guardo; Vo' fuggir te e loro al par de' diavoli.

Ap. Folle, non proseguir senza riguardo
Ad abusarti della mia pietà,
Colla qual pur ti soffro e ti riguardo.

Io finor tutt' ascrivo a cecità

Di mente tua nell' ignoranza involta, Che de' versi il valor qual sia non sa.

L'istessa poesía mercede è molta, Di sè premio e diletto e gran potenza,

Che rende l'alma al rett'oprar disciolta. Ella sola è un tesoro ed un essenza

D'ogni bene maggiore; e, qual regina, Dominio ha sulle stelle e residenza.

Questa sola è bastante a far rapina Degli strali alla morte, e far che a voto Volin dov' ella drizzali e destina.

Or se questo finora a te fu ignoto, Io tel paleso, acciocchè a tal virtù Non ti ribelli, ma te le offra in voto.

Così sordido e vil non esser più; Chè a prezzo vile la vorresti vendere,

E scarsamente guadagnarvi su.

Poe. O tu non vuoi, o i' non mi lascio intendere.

Confesso anch'io che non si può il sapere

Vendere a prezzo, o per moneta spendere. Dico che la virtude è un bell'avere; Che il poeta è celeste arcidivino;

Comanda agli astri e domina le sfere. Ma se questo poeta per destino

Non ha da viver, dato non glien'è, O per comprarlo pur non ha un quattrino,

RACC. POES. SAT.

66

In simil caso, io domando se Basti la poesía per desinare: Io sarei di parer di no per me.

Nè credo che un sonetto a masticare, Quand'anche fusse di quei del Petrarca, Servisse un pover uomo a sdigiunare.

E nè meno il trovargli piena un arca Di canzoni e capitoli potría Una voglia cavargli ancorchè parca;

Perchè, per carta straccia a darla via, Il bottegajo tanto non darebbe Per andar quattro giorni all'osteria.

Febo, la poesia ell'è un giulebbe Che conforta lo stomaco, non l'empie, A chi nella miseria e nacque e crebbe.

Ed anch' a te non basteria le tempie Cigner di lauri sol: Giove per questi Di néttare il bicchier non ti riempie. Ma il cocchiere anche a far tu ti mettest

Ma il cocchiere anche a far tu ti mettesti, E a tirar la carrozza luminosa Ognora Eto e Piróo stimoli e desti.

La poesía è un nulla, e con qualcosa Qualcosa ell'è; com'allor conta il zero, Che con un altro numero si sposa.

Dunque bisogna far prima un mestiero Che sazii il ventre, e poi la poesia Basti solo per pascere il pensiero. Aggiustato il fornajo, allor si dia

Aggustato ii ioritajo, anor si dia
La man sul suono a dimenar l'archetto;
Ma in altro modo ell'è minchioneria.

Ap. E ancor nell'ostinato tuo concetto

Persisti? e incolpar vuoi le rime e i versi, Facendo loro quel ch'è tuo difetto? DI G. B. PAGIUOLI

Di loro ingiustamente a che dolersi Che centro sian d'ogni disastro e affanno, E che premio per lor non possa aversi? Le vostre satire, o poeti, fanno Che s'adiri il destin contra de' carmi. E poi sopra di voi diluvii il danno. A che gridar che tutte arruoti l'armi A dissiparvi la fortuna avversa? Contra voi giusta e non tiranna parmi, La vostra lingua di livore aspersa È cagione che irato ogni pianeta L'influenza maggior sopra vi versa. Canti su dolce lira il buon poeta L'azioni grandi, memorande e belle Di chi perviene a gloriosa meta. Così benigne proverà le stelle, Grato a' numi ed agli uomini sarà, E contra si vedrà la sorte imbelle. Poe. Sì eh? con dolce lira in questa età Dee cantare il poeta i fatti alteri; Ma debb'egli anche dir la verità? Tra' poeti bugiardi e menzogneri Me tu non conterai; chè i versi miei Talor critici furono, ma veri. E comandar già tu non puoi nè dei Che si tessan con versi almi e canori Encomi e lodi agli uomini empi e rei. Ma tu che padre se' degli splendori, E fatto a posta per far lume al mondo,

Rimira i suoi moderni abitatori. Squaderna bene dalla cima al fondo, E insegnami gli eroi da far poemi; Sbircia pur per trovarli a tondo a tondo. Scopri le piazze ed i mercati, e gemi In vedere ognor piene e quelle e questi D'uomini o troppo furbi o troppo scemi.

E questi messi in mezzo da quei lesti Restare ignudi; e chi gli assassinò, Adorno passeggiar colle lor vesti;

E sfacciato pretenderne il buon pro, Perch'egli accorto in ritrovar minchioni, Sulle rovine lor si sollevò.

Da per intto udirai dare istruzioni Per gabbare il compagno; e andare innanzi Sempre a furia di frodi e d'invenzioni; Proporre usure, scrocchi e ingiusti avanzi,

Ed essercen' ancor più d'un sensale; E trist'e guai a chi va lor diuanzi. Sì, trist'e guai a quel meschino al quale

E forza d'accordare ogni empio patto, Perchè il bisogno a più poter l'assale. Entra per le botteghe, e vedi in fatto

Merci falsificar, pesi e misure, Nè mai senza bugie farsi il contratto: Il mercante pagar manifatture

Colla roba peggiore al maggior prezzo,
E a contanti passarne le scritture:
E il lavorante misero, ch' è un pezzo

Ch' aspetta il suo guadagno e muor di fame, Piglia quel che gli dà colui da zezzo. E se femmina ell'è quella che stame

E se femmina ell'è quella che stame Fila, o canapa o lino, o seta incanna, Dee seco fare altro maneggio infame; E di necessità forza tiranna

di necessità forza tiranna Colei, colla fatica e coll'onore, Scarsa mercede a meritar condanna. Penetra ne' raddotti, ed il livore, La maldicenza e la mormorazione Esser vedrai de' crocchi anima e cuore. Trattenimento alla conversazione

Recano gli altrui fatti, e l'altrui fama Taglia un ben affilato forbicione.

Chi più di spiritoso il vanto brama, Più si fa linguacciuto e maldicente, E così lodi ottiene, e applausi chiama. Passa alle bische, e non vo dir niente

Delle truffe che qui regnan concordi, Senza farsene scrupolo altrimente:

Con qual vantaggio giuochisi, e gli accordi Iniqui che intervengon colla scusa Che il giuoco è fetto appesto pe' balcali

Che il giuoco è fatto apposta pe' balordi. Lì figli di famiglia alla rinfusa,

Li nobili e plebei senza rispetto, Senza creanza, perchè li non usa;

E lì in combutta tutti fanno getto E del denaro e della coscienza, E fanno mille voti a Macometto.

E il cavalier, c'ha tanta renitenza A praticar coll'inferior, nel giuoco

A un guidon dà talor la precedenza. Tutti vedrai fratelli in quel vil loco; E il signore divien chi più moneta

E il signore divien chi più moneta Sa rasciugare agli altri in tempo poco. Mira la gioventù come mai lieta

Scorre per ogni prato al vizio in seno, E il fa d'ogni opra sua principio e meta: Sciolto a sfacciata libertade il freno,

Sdegna della virtù per l'erta strada Di dare un piccol passo, un guardo almeno.

RIME Vola bensì per ogni rea contrada Con gran premura, ove d'impuri affetti A fare indegna mercanzía si vada Ascolta i motti suoi, i sali, i detti Tutti insipidi, sconci e disonesti; Ed ella intende che sian bei concetti. A' vecchi ed a' maggiori ella che presti Rispetto, sommissione e riverenza, Tu non vedrai no più, se già il vedesti. Vedrai bensì profonda intelligenza Ch' ell' ha de' vizj; onde dubiterai Se più si dia lo stato d'innocenza. Quegli animi gentili ove son mai, E que' nobili spirti e generosi Alle bell'opre così pronti e gai? Cercane, Apollo, pur; degli oziosi, De' vili, de' poltron, degli arroganti, Oh questi qui non ti saranno ascosi. Infinita è la turba de' furfanti; E d'ogni ben tutti vedrai provvisti, E con fasto e con lusso andare avanti. E quei pochi dabben, s'ancor n'hai visti, Gli averai scorti andare scalzi e ignudi. Lasciati in abbandon raminghi e tristi. E col retto operare ancorchè sudi, Per torsi a' guai, tal gente poveraccia, Provare gli astri nondimen più crudi.

Dov'al contrario ve' quella bestiaccia, Nel cui capaccio non v' è altra legge, Clie quanto il genio suo brutal vi caccia. Odi che niun lo sgrida e lo corregge: Ognun u' ha soggezione; ed egli ardito Il mondo intanto a modo suo diregge. Tutti strapazza e tratta mal; servito
Vuol esser presto e bene, e da ciascuno
Con prestezza e timor viene ubbidito.

Vuol dominare e sovrastare a ognuno Con alterezza e con minacce; e vuole

Roba da tutti, e non pagar nessuno. E se v'è chi s'ardisca a far parole

D'esser pagato, ch'ei non ha creanza, Risponde, e che insegnar ben gliene vuole.

Non sa com'abbia aver tanta baldanza Con un suo pari questo malcreato, Che lo vuol bastonar se più s'avanza.

Onde quel creditore è consigliato

A chiedergli perdono: e buon gli paja

Che resti il conto suo così saldato. Giacchè, in vece di far la borsa gaja, Le spalle aggrava un così reo danaro, " Battuto nella zecca di Legnaia.

Guarda se un raggio puoi là dell'avaro Ficcar ne' magazzini, e vedrai grani Marciti, per volerne un prezzo caro.

Scendi, se puoi, giù ne' più bassi piani: Nelle botti vedrai fradicio il vino, Perchè lo manda in là d'oggi in domani.

In su ritorna, e próvati un tautino S'entrar potessi (il che non credo mai) 'N un certo suo segreto sgabuzzino.

Oh li vedresti, oltre moneta assai, Pegni diversi per danar prestato Sopra cambio corrente, se nol sai,

E talor sopra venti anche contato; E più mallevadori anche ne volle; E ve ne son l'inique scritte allato.

RIME

72 Interpolation of the set of eigenstation of the following of the follow

Alla pietade, e solo la spalanca A rapir quel d'altrui con furia e fretta. Oh come ad ingojar la gola ha franca!

E purchè sazii le sue fauci ingorde, Non cura tôrre anche a chi tutto manca. Succia co' labbri, ognor col deute morde

Le sustanze non suc, possa o non possa; E al giusto ed al dover l'orecchie ha sorde. Adopra ogn'arte, esercita ogni possa,

Non tralascia pretesto iniquo e rio, Purchè roda di tutti il cuore e l'ossa. Quell'asinaccio osserva, e con qual brio, Con qual franchezza dà in minclionerie

Con qual franchezza dà in minchionerie, E va innanzi così senza restio! Odi quanti spropositi e pazzie Dice e fa alla giornata: e pur ei crede

Di saper governar le monarchie. Guarda quel bue che là in panciolle siede, A cui natura a caso uman sembiante

A cui natura a caso uman sembiante E per errore umana voce diede. E di tal bestia la Fortuna amante

Pur lo volle adornar co' requisiti Di ricchezze e d'onor, ciò non ostante. Egli perciò soli uomini eruditi

Stima quei c'hanuo (com'egli lia) quattrini; E i dotti, un branco vil di scimuniti. Lo studio il fa mestier da poverini C'hann'a tirarsi innanzi per campare, E servire i par suoi come facchini.

E servire i par suoi come facchini. Sibben l'hanno a servire e ringraziare Perch'egli è tale; e di più essendo

Perch' egli è tale; e di più, essendo bue, L'hanno, perch' egli è d'oro, ad incensare.

E ben si trova autor che l'opre sue Gli dedica, e in lodarlo alza lo stile, E dice quel ch'egli non è nè fue.

Lo chiama eroe, quand'è un soggetto vile; Generoso, ed è sordido e spilorcio; Magnanimo, ed è rozzo ed incivile.

Per cavarne poi che? quello ch'un sorcio Da roder troverà scarsi alimenti

In una madia, o da leccar 'n un orcio. Così 'l misero autor forz' è che tenti

D'opporsi, cogli encomi altrii bugiardi,
Alla gran piena de' suoi veri stenti.

Ne' tribunali or qua porta gli sguardi, E vedi com' Astrea, resa venale,

Per chi si trova presto e per chi tardi. La spada sua non taglia, o taglia male; Nè le bilance sue tener del pari

Può, perch' alla sua forza altra prevale. Le tentennano il braccio in modi vari

Urti possenti d'interposizioni, Di reflessi, d'affetti e di danari. Onde chi non port'altro che ragioni,

Che poco egli conclude alfine ho scorto, E spende inutilmente e va a gironi;

Perché tutto in favore in tempo corto Si concede a chi ha soldi ed aderenza; Chi non ha l'un nè l'altro, ha sempre il torto.

RIME Se il povero col ricco ha differenza, Se ha ragion, non si sbriga; e se non l'ha, Presto gli si dà contra la sentenza. E quando questi al giudice sen va, Aspetti e torni: l'altro vuol l'istesso. Subito s'apre l'uscio, e passa là. Sta quegli i mesi supplice indefesso Per ottener la copia d'un decreto: A questi in un balen si dà un processo. Son due ladri in prigione: un più discreto Rubò poco, uno poi di quei di cricca Rubò di molto e in modo più segreto; Co' furti suoi fa la giustizia ricca: Ella, rebus sic stantibus, l'assolve; Quell'altro che rubò poco, s'impicca. Così quei c'ha pecunia urta e dissolve Le leggi, ch'osservar son fatte a' poveri, Stimati fango vil, minuta polve. Guarda se questi sollevati annoveri; Anzi par che ostinata ogni sventura Viepiù con lor soggiorni e si ricoveri. Va nelle corti, e qual manifattura Vi si faccia, a trovar presto la via, Vedrai, per farvi la miglior figura. Chi v'entra col favor della bugia, Della calunnia o dell'adulazione; E chi passa più là con far la spia. Graditi osserva un mostro, un bertuccione, Un mostaccio mal fatto, un moro, un nano, Un uccel di rapina, un can barbone. Sicchè l'avere ogni suo membro sano È miseria; è difetto essere intero,

Ed è quasi disgrazia esser Cristiano.

Nuoce l'avere in petto il cuor sincero; È un'espressa pazzia l'esser prudente, E l'esser galantuomo è vitupero.

E l'esser galantuomo è vitupero. Il tutto può la sciocca e l'empia gente:

Chi con giudizio vuol oprar, la sbaglia; E chi ha reputazion, non ha niente.

Esamina pur tutto e tutto vaglia: Troverai sempre il merito depresso, E sollevata la più vil canaglia;

L'empietà trionfante, il giusto oppresso, Perduta la pietà, grata la frode, Morta la fede e vivo l'interesso.

Han bandito di più le nuove mode L'onore affatto; e chi n'ha qualche cura,

Non passa più per uomo illustre e prode. Onde il marito pieno di paura,

Se dalla donna sua non parte il crocchio, A casa di tornar non s'assicura.

Non dee 'l buon uomo aver lingua nè occhio; O se coi cecisbéi sta ritirata,

O va con essi o nel calesso o in cocchio; Ne se al teatro ella gli sia menata, O se a pigliare il fresco o altrove, fuori

Con essi giorno e notte accompagnata:
Anzi dee ringraziar questi signori

D'un incomodo tal che si son presi Alla sua moglie in far tanti favori;

Confessar clie farà sempre palesi Le grazie lor, per cui l'han sì obbligato; E che li prega a seguitar cortesi.

Nè ciò facendo, è tosto dichiarato Per un pazzo salvatico animale, Che non merita d'esser praticato.

RIME Onde il meschin ridotto a stato tale, Per non parere di creanza avaro, D'ouor prodigo fassi e liberale. Così alla gelosia, ch' era il più amaro Tossico degli amanti e de' mariti, S'è trovato un prontissimo riparo. Prima ell'era cagion di stragi e liti. O mostro rio, pur tu dal mondo uscisti; Sono i tempi tuoi crudi oggi addolciti. Uomini e donne or son confusi e misti; Scherzan, ridono insieme: oh che fortune! Tutti si sono a genio lor provvisti. Liberamente ognun vagheggia impune; Ora fassi all'amor tutti in combutta, E godesi in amar tutti in comune. Così colle virtù tutte distrutta Vien la riputazion, l'onor è perso; Nè tal perdita nuoce, anzi ella frutta. S'appagan oggidi per questo verso Le incontentabili infinite voglie Delle donne a cui poco è l'universo. E trovando il marito che la moglie È ben provvista d'ogni vesta e gioja, Senza ch' ei miserabile si spoglie, Non ha più grattacapi, e può le quoja Stendere in santa pace: e così un empio Costume ha tolta ogn' onorata noja. Ma che più? mira là di Delfo il tempio. Il tempio tuo rimira, i tuoi ministri, Ch'esser dovrebbono a ciascun d'esempio: Suonano allegri ognor crotali e sistri, Quando veggono offerte; e a chi non porta, Mali auguri gli fan sempre sinistri.

È l'interesse sol che li conforta A servirti, non già perchè se' Iddio: Una tal reflessione in essi è morta. Lascia che il dolce popol sia restio Sull'ara a offrirti vittime innocenti,

Sun ara a offirit vittime innocenti,
Se ti s'inchinan più, crepar poss'io.
Non ti pensar però che quegli armenti
Debbau servire al sacro tuo consumo,
A quel bensì de'loro ingordi denti.

Nè sarà poco se ti tocca il fumo Dell'ossa ch'arderanti in sacrifizio

A farti un fetentissimo profumo. Ogni lor voglia prava, ogni lor vizio Cava, se non lo sai, l'adempimento Dal male amministrato tuo servizio.

Ma qui badaci tu, vedrai s'io mento; Chè nulla il tempio tuo mi dee importare, Ch'è di menzogne e favole argomento.

Prova se un raggio ardisci di gettare Ne' sacri templi eretti al vero Dio Che unicamente debbesi adorare.

Mira, ed il culto suo tutto in oblio Vedrai porre, e in disprezzo, ed adorarsi Le Veneri in sua vece al tempo mio.

E queste in pompa li venire a starsi,
Per dare e per ricever quell'occhiate
Ch'a lui piangenti doverian voltarsi.

E in vece d'implorar la sua pietate, Li s'irrita il suo sdegno; e del perdono Le pene più che mai son meritate.

D'altri che pur lì vengono e lì sono, Oh se il tuo lume penetrasse i cuori, Vedresti che v'è pur poco del buono.

Infiniti vedresti adoratori In atto starsi d'umili e devoti, la sembianza, quai son, di peccatori: Starsene fermi e immobili quai boti; Statue parer, se non che co' sospiri Di quando in quando si fan vivi e noti. E tutte esser poi trappole e rigiri D'una maligna ipocrisia ribella, La qual mi par ch'all'ateismo aspiri. E che a questo alla fin giugner vogli' ella La gente osserva, che in un tempo istesso E più di prima scellerata e fella. Son più le chiese frequentate adesso, Son più assediati oggi i confessionari Di genti d'ogni condizione e sesso. Vedi tutti accostarsi a' sacri altari; E nell'istesso tempo si frequentano E le bische e i raddotti e i lupanari. Nuove furfanterie sempre s' inventano, E nuove devozioni, inganni e frodi; E stazioni e indulgenze ognor s'aumentano. S'odon bestemmie negli stessi modi Che s'odono inni e preci; e mescolate Vanno mormorazioni insieme e lodi. Usan sagri ritiri insieme e grate . Conversazioni e crocchi; a un tempo cene E digiuni e ritegno e libertate. Con tal indifferenza il male e il bene Quando si fa, che non vi sia già parmi

Dell'altra vita në timor në spene.

Ma meglio ë di parlar ch'io mi rispiarmi
Di questa età corrotta e depravata,
E del motivo di non far più carmi.

Si vana è affatto ogn' altra cicalata, Se tu del cielo primo luminare Di tutto puoi chiarirti in un' occhiata. Or se lo vedi, e s' egli è ver, tacciare Non mi dei di maligno: in verso lirico Queste materie non si pôn cantare.

Non meritano i vizi il panegirico; E quando questi fanno soi baldoria, Fa d'nopo in coscienza esser satirico.

Gli asini, i ladri, e chi del mal si gloria Non mi pajono eroi, per dire il vero, Di poema degnissini e di storia.

Torni in vita il pietoso Enea guerriero, Il gentil Mecenate, il forte Achille; E tornera Vergilio, Orazio e Omero.

Sorgan gli Augusti generosi, e mille S'udiranno echeggiare in ogni banda Voci canore e armonïose squille.

Ma del resto in vedere opra nefanda, A chi di galantuom punto pretende, Obbligo corre che invettive spanda.

Chè chi de' vizj tace, o non intende, O n'è a parte, o gli approva; e chi gli sgrida, L'onor de' Numi e la bontà difende.

Ap. Ma chi contra del vizio alza le strida, Debb'esser senza macchia, acciò il ripreso Del riprensore non si beffi e rida.

Tu che di zelo se' cotanto acceso, Com' ogni tua passion domi e correggi? E per far ciò, qual hai virtude appreso? Vuoi l'osservanza delle sante leggi, Delle tue rime ambisci aver mercede, E l'ignoranza abomini e dileggi.

Fra' buoni e i saggi e qual mai posto o sede Occupi tu? Tu dillo, e a te richiedi Qual mai per verità puoi farne fede. Quánti e quanti di te migliori vedi D'opere, di scienza e di costumi, Forse di maggior pena essere eredi. E d'eloquenza quanti vasti fiumi Restan a secco; e tu, ruscello vile, Con sì poc'acqua unirti al mar presumi? Vedesti più d'un cigno almo e gentile Morir cantando; e tu, che un corvo sei, Vuoi viver lieto con sì rauco stile? Non puoi soffrir degli altri i vizi rei, E i tuoi non curi; e in simil guisa pensi Conciliarti l'amor d'uomini e Dei. T'inganni, o figlio; ed hai ripieni i sensi Di zelo intempestivo e inefficace, E d'improprio rancor gli spirti accensi. Non incolpar con tale ardenza audace La mia cetra, il mio alloro, che di colpa Non è mai stato e non sarà capace. La tua malizia ed ignoranza incolpa; E la sorte che rea fai de' tuoi danni, Come innocente con ragion discolpa. Dell'intelletto pria solleva i vanni; Emenda i falli tuoi, degli altrui taci; E Giove, a cui sol tocca, ei li condanni. Documenti così chiari e veraci Apprendi ed esequisci; e, se non giova, Pentiti d'esser poi de miei seguaci. Poe. Quest'ultime ragioni tue riprova

Non hanno in qualche parte, come in dire Che una somma ignoranza in nie si trova.

DI G. B. FAGIUOLI

Che più d'ogn'altro è grave il mio fallire, Dico ancor io di sì; ma tira innanzi, So che di peggio non mi puoi tu dire. Delle furfanterie scoperte dianzi Io ne son netto, e non ti dia disgusto Che ad asserirlo con ardir m'avanzi. Il vantarsi onorato è un vanto giusto; E potendolo far contro me stesso, Nol facendo, sarei nemico e ingiusto. Però s'io detestai l'enorme eccesso D' ignoranza, avarizia, ipocrisía, E di tant'altre opere inique appresso, Non m'è paruta satira la mia, Ma sfogo compatibil, come quello Di chi si duole in una malattia. Or basta, per levare ogni bordello, S'io voglio tralasciar questo mestiere, Alla fine mi par d'aver cervello. Lavorar sempre a ufo, e poi dovere

Dir bene, e veder sempre operar male, Mi par di fare assai, s' io vo' tacere. Orsù, messer Apollo, salve et vale; Del tuo alloro mi spoglio e disadorno, Ti rendo il plettro tuo, giacchè più vulo Oggi, del suono suo, quello d'un corno.

RACC. POES. SAT.



# PIER JACOPO MARTELLO

RACC. POES. SAT.

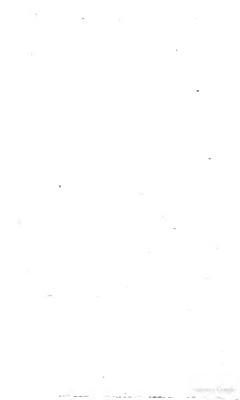

### AMICO LETTORE

Datira è un nome odioso, ma che amabili effetti ne' tempi a dietro ha prodotti. Era allora incumbenza di questo poema perseguitare i vizj degli uomini ancora potenti, i quali non lasciavano ai buoni la libertà di riprenderli; e però questa o da sè sola, o introdotta nella commedia coll esporre le loro bruttezze in pubblico, operava che o vergognandosene si emendassero, o conosciuti, fossero dai non viziosi fuggiti, laonde l'infezione dei malvagi costumi non si propagasse. In oggi la Satira de' vizj morali è quasi bandita, imperocchè questi con invettive più giovevoli e ancora più sante vengono da' saeri oratori nelle prediche loro perseguitati. Noi però, dai costumi alie-nandola, abbiam voluto accostarla ai soli errori degl' intelletti nelle materie letterarie, mettendo coloro in ridicolo, che per via di negozi e di traffichi affettano fama, che è il vizio moderno della falsa e pur troppo ancora della vera letteratura. Queste punture, che non vanno di là dalla pelle, non renderanno la Satira nostra così aborrita è temuta; e que' tali che si vederanno raggiunti, rideranno di sè medesimi, e leggeranno con fronte serena le colpe loro, che finalmente sono tali, che con simili colpe si può essere uomo dabbene e civile. Vivi felice.



## SATIRE

ħ.r

## PIER JACOPO MARTELLO

AL BARON DI CORVARA

#### SATIRA I.

Mio Baron, ch' alto gite in pettinata Grondante al tergo zazzera posticcia, Sì che quasi Assalonne ognun vi guata, Io non biasmo il disio che v'incapriccia D' andar fra più nomati in poesia, Per poi d'Arcade indosso aver pelliccia: Biasmo ch' entriate in questa frenesia Già di trentanove anni; e non sapete Tosco e latin per non vi dir bugia; E a me, che so quel che pesate e siete, Si ricorre da voi, perché in un tratto Vi faccia al Caballin spegner la sete. Se lo vi promettessi, io sarei matto. Ma mi direte: E non abbiam Zanina, Cui poetessa in men d'un anno hai fatto? Che io da bambin lei conoscea bambina; Crebbe all'ago nemica, e amica al gioco, Nè leggea che Burchiello e Zan Muzzina .- Oh vi dirò. Standosi un giorno al foco, Dar promise il sno core a chi le dava Colà vicino ad Erato aver loco.

Io, che me allora agli occhi suoi scaldava Più che al suo focolar, la regalai Di certi versi che a mente imparava:

E benchè in recitar vi fusser guai, Chè a loco non facea le pause, e i punti Spesso mettea 've virgola segnai;

Pure in sua bocca i versi miei son giunti Cotal lode ad aver dai cascamorti, Qual poeti non han vivi o defunti.

E dai pittori ancor vien che riporti D'esser ritratta con in testa il lauro, E con manto, e con man che cetra porti-Voi, Larinda, Fidalma, Irene, Aglauro,

Che mai valete in paragon di questa Più gridata di voi dall'Indo al Mauro?

Me, dico me, la rigogliosa infesta, E scorrendo le mie commedie e scene, Obblía che per me ha pinti i lauri in testa.

E mi dice a quattr'occhi: Ah non sta bene Questa rima; quel verso è un po' cascante; Perdonimi, qual è dotto, o si tiene.—

Ma che non può con un poeta amante Bella non poetessa? avrei ben io Con che farla men essere arrogante

Gli è ver; ma farei male il fatto mio. Giovami ch'ella in don miei versi accetti Precipitati, come poi sa Dio;

E che io lodi in sua bocca i miei concetti, E le faccia sin credere ch'io creda Quelli esser suoi, ch'io le donai, sonetti; E che nelle Raccolte uscir la veda, Fu cui l'Hertz fra le dotte arruola alcuna Che di qualche buon cigno è fatta Leda. Così è letta. E chi loda, e chi straluna

Gli occhi nel recitarsi in sua presenza
Versi, a lei gloria cd a me poi fortuna.

Ma voi che non avete, in mia sentenza, (Ch'io Fidenzio non son ludimagistro) Di che ricompensar l'altrui semenza, Se pur vi cale all'Apollineo sistro

Con man retta da me ferir le came, E cantar quasi augel lungo il Caistro, E ricovrar nell'arcade capanne.

E al fin versi spacciar sì colti e rari, Che qual verrà de' secoli diranne;

Por man devete agl'inesausti erari, E per ogni sonetto al vostro Apollo

In secreta merce sborsar danari.
Ne v'insegnero già come uom satollo

Parta dal divin fonte, e canti e scriva E canzoni e sonctti a rompicollo; Ma come fama acquisti, ancorchè priva

Sua Musa sia di quelle grazie a cui
Dato è il far sì che dopo morte uom viva.
Prima aprite le stanze a chi per vui

Prima aprite le stanze a chi per vui Vien sul mattino torbido e gelato, Quand' è di tai c' han la credenza altrui. S' ordini all' abil scalco il cioccolato,

O la bevanda abbrostolita e fresca Di quei cui dalla legge è il vin victato.

Non si può dir quanto i poeti adesea Chi liberal ne' bucheri presenta La bevanda indïana e la turchesca. L'odor traspiri ed il frullar si senta Nella stanza vicina, e tempo è allora Di recitar quindici versi o trenta.

Ma si vuol voce adoperar sonora, E lecear le parole, onde s'intenda Che aspettiam loda, e a noi piaceiamo angora. Altri a colezione, altri a merenda

Seder sien fatti, ed altri a pranzo o a cena: Fama in somma si compri ed ôr si spenda. Ma perchè tale a plaudere si sfrena

Sin che si mangi e beasi il vostro in faccia, Ch' osa ingrato schernir dopo la schiena, Acciocchè lunge esaltivi, o almen taccia,

Serivete a lui strofe e sonetti in lode, A quai risposta, in voi lodando, ei faecia; Chè poco allor gli valerà sua frode

Contro allo seritto; e, se il contrario ei sente, Pazienza; al fin vi celebrò qual prode. Sie vostra cura allor di gente in gente

Far gli scritti bugiardi adulatori Serper, così, che sembri un accidente. Pochi son quei che i ver dai falsi onori

A discerner sien linci; e perciò molti Testa vi crederan da sacri allori. Poichè infinito è il numer degli stolti,

Fra quai le dame e cavalier zerbini Al vostro dir terran sospesi, i volti; E i versi miserabili, divini Grideran colle bocche, ove il rossetto

Sporge quei che il Marin diria rubini. Io non vi loderò, perche sospetto Non sorga in altri ch'io me lodi in voi: Anzi che io la farò da critichetto. Ma con discrezion, che non vi annoi;
E pria concerterent con quai risposte
Si confonda la critica fra noi.
E qui ci vuol chi le da voi composte
Rime difenda, e chi replichi ad esso,
E chi a chi replicò, replichi ed oste.
Chè chiaro fan le inimicizie adesso
Cercate a posta, e s'eccita il desio
A legger ciò su cui piatito è spesso.
Questo è quanto per or scriver poss'io.
Ma sei luigi a me spedite e presto,
Che a liberarvi dall' eterno obblio
Vinsegnerò dei buon rimedi il resto.

# SATIRA II.

Io sei chiesi, e voi dieci, uom liberale, M'inviaste luigi, e tutti in dono Per Castagna, che mise al venir ale. Mecenate giammai non fue si buono Al creder mio, perch'eccovi un fascetto Di versi, e già poeta io v'incorono. Eccovi una canzone, ecco un sonetto; E dove un P nel margine è notato Col numero alla lettera soggetto, Sappiate, ivi il Petrarca esser rubato, E il numero la pagina significa Del suo bel Canzonier ch'io vi ho donato. L'edizion del Rovilio è non magnifica, Ma corretta, ma comoda, e nel fine A verso a verso le rime specifica.

Cosa ehe nel cerear la rima in Ine, Verbigrazia, provedivi di forme E di parole oneste c pellegrine; Delle quai s'nna i vostri carmi informe Per roveseio ficcatavi o per dritto, Del Petrarca parrà voi seguir l'ormc. Dieo parrà; chè per copiar lo scritto Non s'imita l'altissimo Poeta, Nè per trarne le voci a lor despitto.

Ah per toecar l'inaeccssibil meta Vuolsi il pensar così soave e dolce, E il colorir quel ehe veder si vieta;

Pinger ragion che ne governa c folce, Pinger la passion ehe ne incatena, In metro, il qual per variar più molec.

Ma perchè in questa età ci è dato, in pena Forse d'aver piseiato in su le ceneri Dei buon parenti, entrar poeti in seena, Del maestro Aretin lasciam le veneri

Tutte in un canto, e i tuoni dolci e gravi Per frammista durezza ognor più teneri.

E poichè d'Elicona aver le ehiavi Vantan quelli a cui cieco il vulgo applaude, E si lodano i ladri o pur gli sehiavi, Dal Petrarca rubiam per forza o fraude

Quel che aver puossi, o verso o forma o metro; Chè giova aver, non meritar la laude.

Pereiò i notati numeri ben dietro Tenete, al Canzoniero i passi tolti Specchiando più, che sè Zanina al vetro. Lor notar fate agli uditor che folti

Pendonvi intorno: ed oh felici i versi Al cui fianco segnati i P fian molti!

Oh allor vedrete alcun non più sedersi, Ma sollevarsi in estasi rapito,

E voi quasi Petrarca in pregio aversi.

Ma per ben recitar state avvertito

Di far le pause ove convien. Zanina

Le falliva, ma viso era gradito; E per quanti facesse error, divina

Fu sempre e fia; ma un dolce suo sorriso Val più dell'Accademia fiorentina.

Calcate ben le sillabe, e diviso

L'un dall'altro vocabolo con pena V'esca di bocca sul popolo assiso,

Con una lenta e grave cantilena

Che protragga la recita, e dia loco Ad un'attenzion stentante e piena.

Qual verso entro il sonetto a voi par fioco, Sospingetelo in su con un puntello

Di maggior voce, e sară vinto il gioco.

Ma sì, che nel finir vi vuol cervello: Si finiva col punto al tempo antico,

E con vigor da riportar l'Oh bello!

Or ponete ben mente a quel ch'io dico:

Vuolsi finir in virgola il sonetto, Con un pensiero il qual non vaglia un fico.

So che l'acuto e pueril concetto Giustamente cacciò l'Italia, accorta

Come è il Marin sofisticando inetto; Ma l'un nell'altro estremo or la trasporta:

Odia nei fini de' sonetti adesso

Quel che a ragion plauso e stupor riporta. Osservate il sonetto, e a capo d'esso

Ecco il punto devuto alla scrittura,

Ma nel buon recitar non vuolsi espresso.

SATIRE

Ben conosce il moderno esser sventura Chiudere in cinque rime un tal discorso, Che non termina già di sua natura. Però vuol dalla virgola soccorso,

Quasi che in monte ei si riserbi il resto, Col mal uso ammansando il suo rimorso. Di cinque rime intarsiato è questo,

Perchè di quattro ire intrecciato è cosa Nella qual del Petrarca è raro il testo. E però il Petrarchevole non osa,

Come quei non l'osâr del cinquecento, Su quattro rime ai versi suoi dar posa.

Passisi alla canzone. È l'argomento:
Gli occhi di quante ivi saran madonne:

Eincomincia: Che dunque è quel ch'io seuto?—
Ci ho scritto il P, cioè Petrarca, ond'io seuto?—
Ousci un verso ghermito: a giovinette

Quasi un verso ghermito; e giovinette Si chiamin pur, come si fan, le nonne; Poichè le petrarchevoli Pandette

Legge a noi son, che come Laura ei noma, Noi nomiam le fanciulle e le provette.

La licenza è nel fine; e come senza Questo avanzo di strofa ir può canzone? La poverina vuol la sua licenza;

Ed avutala, va fra le persone Comc figlia modesta, allor che mamma Le dicc: Ecco il tuo ben, vanne al balcone.— Avvi un'egloga al fin ch'è fatta a dramma,

Dove altercan cantando Alco, Amaranto
D'Egle, che i due scaltra e proterva infiamma.
E qui un S ritorto ai versi a canto

Sanazzaro vuol dir. Le carte il novero Mostra, dove da lui rubossi alquanto. Cosl al suo verso sdrucciolo io ricovero, Perchè Sauazzarista ognun vi dica, E vel dirà: si di giudizio è povero. Chè non nascono già, come l'ortica, Le volubili rime in mente a noi, Ch'aglii ed atte è l'accozzar fatica. Ma quel Napoletan ne' versi suoi Si le mansuela, che volontarie Van dietro a lui, come Licisca a voi. Ovinci l'esloghe sue colonti e varie

Van dietro a ini, come Licisca a voi. Quinci l'egloghe sue colanti e varie Suonanci; e allor che di latino odorano, Non son sue voci al tosco stil contrarie.

Ma, Dio! quai grazie a piene man le infiorano, Qualor tra ninfe e pastorelli amantisi Teneri affetti e semplici colorano!

Pur comunque ciò sia, basti or che cantisi, E che sdruccioli il verso, e sia Fidenzio Mastro de' motti a voi latinizzantisi. Per udirvi farassi alto sileuzio.

E di Sanazzarista avrete il pregio
Da color che per mel si beon l'assenzio.
Già di lauro e di pino il crin vi fregio,

Se una piastra pagandosi al custode, Esso vi proporrà al suo collegio. Non più Baron, ma pastorel dir s'ode; Non più Luciò de Fai, ma ben Lucillo,

Con tal possession ch'altri ne gode. E tu il lunato e barbaro vesillo Osi alzar sul non tuo Peloponneso, Mentre agli Arcadi in dote il Ciel sortillo? Rendilo a noi, se l'hai già vinto e, preso;

Danne libere omai le pecorelle Pascer lungo l'Alféo finor conteso: Chè noi mal nudre il titolo di quelle ; Da te oppresse contrade, o che al tuo scempio Non inuditi invocherem le stelle.

E reso a me sie di Lucina il tempio, Ond'io vender ne possa i marmi in pezzi Che avanzar diroccati al furor empio.

Sdrucciolo qui che di latino olezzi Non troverete, ma latin latino; Nè il barbarismo italian si sprezzi.

Peggio là sovra del monte Aventino Voi sentirete ai cappei rossi c neri Cantar chi su le chiome ha il lauro e il pino.

Un di gran lombi io ne sentii pur jeri, Che ricordar mi fece una Novella

Co' versi suoi, c' ho di narrar mesticri. Bergamasco vivea che le budella

Fatte avea d'ôr, patrocinando i piati Delle vicine e credule castella. E perchè fra tre figli in casa nati

Il terzo gli parea d'indolc adatta A farsi un de' più celebri avvocati, Chiamalo, e, per onor della sua schiatta,

Lo conforta alle leggi, ed a Bologna Dal patrio nido in un balen lo sfratta. Quei che vivca di pane e di scalogna,

E d'un po' di formaggio i di festivi, E ch' oro in tasca ha più della bisogna, Giunto, gli par che in Paradiso arrivi,

Mentre cotti si vede innanzi i polli, Che avca veduti in Bergamo sol vivi.

Di questi e d'altro i suoi desir satolli, Si commisc a un lettor, che in studio il tenne A spolverar processi e protocolli.

Scorsi anni quattro da che a studio venne Per conseguir la laurea dottorale, Cumulo di danai dal vecchio ottenne;

Li quai tutti cacò dentro il pitale, Trangugiando non solo e pesce e carne, E qual altra vivanda dozzinale.

Ma il deposito speso in quaglie, in starne, Scrisse al padre, sè aver la laurea presa; Nè sapendo come altr'oro ritrarne, Crader di fe' sè aver pur l'arte appresa.

Créder gli fe', sè aver pur l'arte appresa Del poetar da un retore famoso, Che il dirigea per una grande impresa,

Che al fin condur gli si facea d'ascoso; Ma tre anni a compirla ancor chiedea: Cosa che al genitor turbò il riposo.

E perchè al fin mal volentier spendea, Strinselo a rivelar con gran fracasso, Che fosse mai che per le mani avea.

Scrissegli lo scolar com'ei per spasso Traducea in versi sdruccioli la piana Gerusalemme di Torquato Tasso.

Il padre, uom d'alma sordida, ma vana, Lo mantenne in Bologna a finir l'opra Di che avea Lombardia piena e Toscana. Poi lo richiama, e fa che il libro ei scopra,

Gia credendol dottore al sajo e all'annulo, E alla pagina prima ei legge sopra: Cauto l' armi pietose e il Capitanulo Che il gran sepolero liberò di Cristolo:

Molto ei sudò col senno e colla manulo... E qui interruppe: Oh che ti venga il fistolo!

RACC. POES. SAT.

# SATIRA III.

Rallegromi con voi, signor Barone, Che fin sul Lago ove la Porca bianca Fu buon augurio a chi lasciò Didone, La fama vostra per cammin non stanca Giunsemi a ritrovar, narrando come La dignità per voi d'Arcade è frauca. Mi mostrò la patente, e lessi il nome, Che è, qual poc'anzi indovinai, Lucillo, E, quel ch' è meglio, è la campagna Itome. Il venerando e custodial sigillo Baciai, come un Bassà bacia lo scritto Del Gran Signor, con che a morir sortillo. Animo dunque, e i fondamenti io gitto Per fabbricarvi un nome tal che lena Abbia da star coi secoli a conflitto. Già vi munisco d'un'egloga piena Di ruscelli, di fior, di bosco e di óra: Ci ha dentro Progne e Cigno e Filomena: Ci ha tutto quel che l'ascoltar ristora. Questa comunicate a cinque o a sei Che ho qui notati, e non altrui per ora; Chè fra l'arcade stuol ci son di quei C'han naso adunco, e, se van dietro al fiuto, Conosceran che son miei versi i miei. Quel Lorenzini è in sua cupezza astuto: Sa la coda trovar Zappi al Demonio: Paulucci è tristo; ed è Leerse acuto. Vi notai Crescimbeni e il suo Leonio, Ch' ambo discreti, equanimi e modesti, San chi sieda e chi no fra il coro Aonio.

SATIRE DI P. J. MARTELLO Ma già non sono al van desio molesti D'un corvo che di cigno abbia le piume; Nè per mascara presa è ignoto a questi: Ma la cognizion cede al costume; E ne sorrideranno al più, ma cheti, Contenti ei di veder senza far lume. Mescolatevi dunque infra i poeti Modestamente, e dentro il serbatorio Il vostro voto ognor sie coi più vieti. Péndevi il mio ritratto (e me ne glorio) Fra quei d'inclite donne e di chiari nomini: Siavi anche il vostro in medaglion d'avorio; Chè Odamo Odamo il re dei galantuomini, Vel farà far dall' Urbinate, e tale Che per materia e per beltà si nomini. Vel farà coronar; nè questo è male, Perchè l'amico sa fare e tacere Con quel suo vivo garbo e gioviale. Anzi ei dirà: Dello scultor pensiere Fu del Barone il laurear la testa. Ma ciò fue del Baron contro il volere. -Sin giurerà che non ne feste inchiesta; Ma poi siategli grato in dando a lui Quel che non chiede l'indole modesta. Arcade siete già; ma ancor fra'sui Fatevi accor dal calabro Gravina,

Ma vi dich' io, lui mente aver divina: Legislator pari a costui non vanta Quale Accademia fu greca o latina. Del suo parlar l'aurea eloquenza è tanta, Che Ciccoron, Demostene e Platone, Declamando dall'alto, in sè trapianta.

Che altero e strano è nel concetto altrui

SATIRE

00

Voi nè provetto siete nè garzone: Siete in età d'essergli in grado, senza

Dei malevoli suoi porvi in canzone.

Ma concorrer dovrete in sua sentenza.

Questo è sol di tant' uomo il peccadiglio,
Greder che tutta in lui sia la scienza.

Se il loderete, ei vi amerà da figlio; E l'udirete, a gioventù fiorita,

Nè d'applauso mancar, nè di consiglio. Gli s'è l'anima un poco invelenita,

Mentre alcune tragedie ha pubblicate Che avran certo di lui più corta vita:

Quasi che alle sue tempie alme, onorate Mancasse altra corona. Ei n' ha ben cento, Onde ir fregiato alla vegnente etate.

Ma guardatevi poi che colà drento Non sia chi vi discopra un po' mescliino, E mercadante dell'altrui talento:

Chè in cambio allor del diventar Quirino (Poichè a questo sol fine a ciò vi esorto), Voi vi fareste affiggere a Pasquino.

Avvi Petrosellin che può d'un morto Fare immortal coll'instancabil canto; Lemer ne' versi suoi pulito e scorto.

Bucci, che andar può d'Alighieri a canto; Ingenuo, franco e penetrante è Rolli, Che del Chiabrera appena invidia il vanto. Questi quattro, a ver dir, son quattro Apolli

Che Melpomene spesso, Érato e Clio Han fra le braccia e per gli eburnei colli.

Ma o vo' farvi Quirino, o non son io.

Primieramente a conciliarvi i voti

Sarà d' esempio il non negatvi il mio.

DI P. J. MARTELLO Scegliete poi tra i Fiorentin divoti Di quel buon cioccolato, a cui son presti Per venir dai rioni anco rimoti, Quei che più sono e faccendieri e lesti, E che più van dell'altrui cene in busca. Sin che ben stretto in amistà con questi, Voi cavalier propongano alla Crusca. La Crusca è un'Accademia che presiede Al bene usar della sua lingua etrusca. Chiari e poeti ed orator v'han sede. E sol fra gli stranieri ai ben famosi È dato il por nel sacro albergo il piede. Ma de' suoi Fiorentini agli ubertosi Porta non chiude, a quai dei buon stravizzi L'incarco appoggia, e pascene i golosi.

Quinci arrostiti i beccafichi ai tizzi I letterati beccansi alle spalle Di color che non san che far bischizzi. Sì, un cavalier che nè men sappia il calle Di Parnaso bicipite, si mira Su le Gerle seder dipinte e gialle. Chi s'induce a proporvi abbia ben mira:

La liberalità vostra e l'entrata N' esponga a tali onde il Buratto gira. Se vi scrivono in ruolo, al fin chi guata? Chi sa poi se il Baron la Crusca ammetta Per merto, o per la sua beccaficata? Ouando dall'Arciconsolo sia letta

Fra i Quirini la pístola, e che no, Che la Quirina a voi non sia disdetta? Ma allor sarete un gran poeta? oh no.

# SATIRA IV.

Talun da gioco a zifolar si prova Per sedur gli augelletti a tesa aragna; E tanto il gioco udendoli rinova, Che comincia a sembrar per la campagna Un uccelletto, e calderin vi fue Che il credette (oh meschin!) la sua compagna. Così, Baron, sempre ascoltando, in due Anni da che con voi carteggio o tratto, Foste qual è, se i cigni imita; grue. Ma gruendo fra voi di-tratto in tratto, Più e più a cantar vi ammaestraste, e siete Cigno prorotto a me tutto in un tratto. Letti ho i versi che voi da voi tessete, Che non mancan di sillabe, e le rime Coi denti, è ver, traete, ma traete. Pur vi adattate all'alte cose e all'ime; Ma quell'impasto de' colori altrui Non ben vostri pensier dipinti esprime. Giovi le forme a voi venir da vui; Chè il dir sarà più naturale e puro, Nè i vocaboli fian stentati o bui; Chè di un muto è peggior chi parla oscuro, E ancor per li vocaboli più triti Chiari poeti ognor saranno e fûro. Le metafore son come i vestiti: Lor ritrovò necessità, ma il lusso Ce li guastò, da che li vuol guerniti. E noi , guidar lasciandoci all' influsso, Per più adorni apparir, ne siam facchini Tai che ci vien la gonorréa col flusso.

Vi rimando corretti i sonettini Così, che non contrastovi il prurito

Dell'indrizzarli ai vostri Corvarini. Li lodate, e di lode hanno appetito; Poi ciascun d'essi ha bel tacersi, e teme

Poi ciascun d'essi ha bel tacersi, e teme Che, s'altri aizza, ei se la leghi al dito. Ma cosa ho a suggerir che assai mi preme.

Affiggetevi avanti in un lunario Tutte le poste ed i lor giorni insieme.

Fatto poi de' poeti un calendario, Per voi sovente a ciaschedun si scriva;

Ma la minuta sia del secretario. Il pover uom, che d'or la borsa ha priva,

Convertà che vi serva e che si taccia, Se voi gli date onde si vesta e viva. Nè in tinel l'acquerello o la focaccia,

Ma alla tavola vostra i buon bocconi Fra il moscato trangugi e la vernaccia.

Nè in Roma ha sorte abbenchè sie de buoni, Perchè ama il trucco, e non si batte il petto Del vicin Garavita alli Sermoni.

Continuate a ben teherlo affetto;

E, se perde il salario in più giucate, Di che pagarle a lui non sia disdetto Ma a quelli a' quai le pistole inviate, Pinti ventagli o scatole di guanti,

O manteche talvolta, alı regalate. La liberalità sin piace ai Santi, Non che agli uomini degni; e d'illustrissimo Titoli date ai cavalieri e ai fanti.

Dalle sopracoperte osservandissimo Bandito sia, chè prodigo vi voglio

A chiunque sarà del colendissimo.

SATIRE

104 Così da tai fia benedetto il foglio Dove il caro Baron sarà soscritto, E se lo leggeranno in ruga e in broglio. Quanto per lor fia pubblicato o scritto

Vi manderanno, e voi regali allora Contraporrete al libro ed allo scritto. Scaturira chi dedicarvi ancora

Vorrà qualch' opra sua: buona, s'accetti; Cattiva, no; ma paghisi in malora.

Qui sien da voi corrispondenti eletti Nelle città più nobili e famose, Per sangue eccelsi e per saver perfetti.

Empianvi il tavolin lor rime e prose, Si che quando verranno a voi li ghiotti, Volganli, e sopra faccianvi lor chiose. Stopiran, voi commerci aver coi dotti

Di quanta è Italia, allor che ognuno inzuppa I savojardi entro il casse biscotti.

Ed oh virtù della mirabil zuppa! Alla copistería del Simoncelli Eccoli tosto a conglobarsi in truppa.

Odi suonar quei logori sgabelli: Baron feo: Baron disse; e sol Barone Girerà per le bocche a questi e a quelli.

Così fama s'acquista alle persone, Che più cresce di lena in suo viaggio, Sin che gli orecchi a tutta Italia introne.

Poeta voi, voi liberal, voi saggio In prosa, in verso, udremo alzarsi all'etra Quinci in toscan, quindi in latin linguaggio.

Già non d'Orféo, non d'Anfion la cetra Con voi la può, giudici lor: l'immago Vostra in bronzo chi fonde, o scolpe in pietra.

Ma tal cibo è l'onor che non mai pago, Per mangiarsene, lascia; e più ne avrete, Più ne sarete ambizioso e vago. Perciò, voi che girata Europa avete, E beeste alla Senna ed al Tamigi, A Fontanelle, a Capistron scrivete. Beato voi, se in data di Parigi Ne ostentate le pistole agli amici! Le mireran come sul ciel prodigi. Che se poi l'Adisson da Londra uffici D' amistà con voi passi (oh Dio!), quai nomi Più del vostro quaggiù vivran felici? Navigheran di lor bell'opre i tomi A voi donati, ai Liguri, a Livorno, Scritti in que' due chiarissimi idiomi. Giunti, fateli poi girare intorno, Fateli ristampar per voi tradotti Da chi è di nostra e di lor lingue adorno; Chè anch' ei di loda esterior son ghiotti, Ed han piacer che li adoriam quai numi, Poiche a tanta vilta scendiam sedotti. O Italia, Italia, i tuoi primier costumi Dove, ahi, sen gîro? ma su pur: due casse Empiansi, una di chianti, una d'agrumi, Nelle quai la tradotta opra s'incasse, E in don con essa il fiorentin cedrato E il chianti a Londra ed a Parigi passe. L'uno e l'altro de' climi e sì gelato, Che mal l'uve matura, e non alligna Fra lor la pianta del cedro odorato. Se i Franzesi alma han grata e non maligna,

Voi canteran ne' loro alessandrini Almen per la cedraja e per la vigna.

106 E gl'Inglesi, che son discreti e fini, Nei lor liberi carmi anch' ei mercede Vi sapran de' bei frutti e de' buon vini. Oh allora a voi chi d'albagía non cede, A voi chiaro di qua, di là dai monti, E ai termini oltre ch' Ercole già diede? Chinarsi a voi cinte d'allôr le fronti Vedremo, e del Baron volar la fama Quasi fin dove il Nilo asconde i fonti. Ma a satollar l'ambiziosa brama Altre arti ancor per me vi sian concesse. Ci vuol, caro Barone, un po'di dama. E da che germogliar più poetesse, Giovani alcune, alcune omai provette, Che ponno in coro ir colle Muse istesse, Pur troppo avete onde alle giovinette Piacer lindo e galante, e di un profilo Che argomenta altre forme in voi perfette. Anche in voi le mature abbiano asilo. Ma in questo inestricabil laberinto Doppio ci vuol, per Ben uscirne, il filo. Colle giovani il viso, il petto, il cinto Cantisi, e loro amoreggiar si dica, Più che Dafne a ragion, lo Dio di Cinto.

Che lo specchio dipinge a lei sincere, E che odieria giunta all'etade antica. L'antica età, che sa di non piacere, Ama altre lodi, e solo accette ha quelle Che crede e ch'altri in lei può creder vere, Vede al bellico scorrer le mammelle, Ed appannate e gocciolose e crespe

Giovin beltà sol delle lodi è amica,

Si conosce le luci e le mascelle.

Per Dio, non sie chi nel dir belle incespe Alle già carche d'otto lustri salme, O al lodator si avventeran quai vespe. Giova espor nelle vecchie il bel dell'alme Con quel che Plato in suo Convito espose; Poichè lodar senza mercè che valme? Mercè sarà che voi dalle vezzose Bocche risuonerete a stuol d'amanti Che faran eco a quelle virtuose: E alle vecchie, che più non han galanti, Il cappellan, l'economo e il curiale, Che lor fan cerchio, esalteranvi avanti.

### SATIRA V.

Sì a nostra fama aggiungeransi altr' ale.

Io non sia quel che son, se voi non siete Quanto è l'umile Salvi in la Raccolta Che degli Autor del cinquecento avete. Egli è il peggior; nè vostra lode è molta, Ma però tal che stralunar fa gli occhi, La mercè di nostr'arte, a cli v' ascolta. Chè a questi dì, se gli uditor son sciocchi; Dei lettor nostri è da sperar lo stesso. Dunque dall'ignoranza onor si serocchi. Gli è tempo omai che un vostro libro impresso. Prorompa in luce. In numero di ottanta Sonetti avete, e sei canzoni appresso. Egloghe quattro e madrigai quaranta, Oltre que carmi poi che in propria lode Scriver vi feste a tanta gente e tanta.

SATIRE

108 Folle chi a vicin torchio imprimer gode: La vostra impression vuolsi in Fiorenza, Se in grado vi è che si ricerchi e lode.

Dell' approvazion non esca senza Della vostr'Accademia fiorentina,

E autor siate di lingua in sua sentenza. In un dodici grande e in carta fina Stampisi con caratteri d'argento La poesía che a un bel corsivo inchina.

Venga in tondo la prosa, e ogni argomento Con gran margini attorno, e il frontespicio Abbia intagli a bulino in ornamento: Chè dell' opere ajuta a far giudicio

Favorevole un rame, ove il Maratti Sa natura eguagliar coll'artificio.

L'intagli Arnoldo; e un altro rame adatti D'incontro, ove comincia il verseggiare, E collocar si sogliono i ritratti.

Lo vo' un ovato ove in profilo a fare S'ha dell'opra l'autor; ma non vorrollo Col cappel, col mantello, col collare.

Laureata la testa, ignudo il collo Campeggin ivi, e in una fascia in cerchio Scritto si legga il Corvarino Apollo.

Più di cento esemplari uno è soverchio; Perchè quanto più rari e men veduti Più li tien, chi li ottien, sotto il coverchio. Quei che in serbo li avran non saran muti,

Massimamente quei signor che in dono Li avran coperti all'olandese avuti. Poich' anche a un libro il ben coprirlo è buono, E l'eleganza esterior fa voglia

Di giammai non lasciarlo in abbandono.

Lui non venal, non dotta mano accoglia: Abbianlo gran signori ed ignoranti, Fra quai non è chi di scansia lo toglia. O se il torrà lo toccherà co' guanti, Ostentandolo altrui, come per grazia Le reliquie si mostrano de' S. . . . . Così ognun lo desia, nessun si sazia, E nell'occasion di un concistoro Qual ve ne prega e qual ve ne ringrazia. Se mai si presta a qualchedun da loro, Premeran che si renda in capo a poco, Come avaro che presti argento ed oro. E chi in prestito l'ha, non avrà loco Di farvi su le critiche e le chiose, Onde altrui diverria favola e gioco. Così, benchè nol meritin, famose Si crean le stampe, e per le librarie Cerche ognor van dall'anime ansïose: Rispondendo il librar: Le poesíe Del Baron pagar volli otto testoni, Otto, o signor; nè le potei far mie. Ch' avvene un' esemplar la fama suoni All'insegna del Corvo, e siavi in fatto; Ma ne voglia il librar tre ducatoni: Dal vostro confessor fate in un tratto Che compro sia, pagandolo una doppia, E vantando di averlo anche a buon patto. Quest' apparenza il credul vulgo alloppia,

Freme l'invidia in sè medesima e scoppia. Che nol ristampi l'avido Cracasse Che lia sempre il torchio alle ristampe aperto:

E dei pochi che san del libro il merto

Ma si vuol dal prudente anco esser certo

111

Però il nostro Baron non si scordasse Porvi in fronte del Papa il privilegio, E de' prenci fra noi di prima classe; Ch' oltre l'esser del libro onore e fregio,

La rarità ce ne assicura, e sale Per vietata ristampa in maggior pregio.

Io uon son uom da consigliarvi al male,
E so che il vostro scrivere innocente
Si approverà da quei del Breviale.

Ma a ciò vi esorto che poniate mente:

Per malizia o empietade o rio costume
Gloria acquistata si risolve in niente.

Nè il Gigli osi a voi dir come un volume Vietato a maggior pregio ascenderebbe Per tai che spento han di ragione il lume.

Ei narrerà come tradusse ed ebbe Compiuta appeua una commedia in prosa, Che proscritta la vide, e glie n'increbbe.

Sperato avea coll' opera famosa, Cui Don Pilone intitolata avea,

Di nutrir sè medesmo, e figli e sposa. Ei dell'ipocrisia scoperte avea

Le vergogne, a ver dir, che senza velo Apparia quanto al divin guardo è rea. Ma i buoni anche feria, perch'arse il zelo

E bandi Don Pilon, che poverello

Coll'Abtor si moría di fame e gielo. Ma percitè a prezzo in un divoto ostello Nudriva i figli e non pagava il cuoco Che sen dolca, gli replicò : Fratello,

Voi sapete che a Siena lio nulla o poco; La mogliera crudel si tien sua dote, Si portò il resto il gozzoviglio e il gioco;

DI P. J. MARTELLO Perch' or pagarvi il buon voler non puote. Ma voi che altrui di pietà siete esempio, Or che fortuna un misero percuote, Co' miei figli innocenti avaro ed empio Per Dio non siate; e se per voi si vuole Di mie sostanze far, qual si può, scempio, Io vi darò quel ch'or non vede il sole, Cioè mille esemplar del Don Pilone Da vender cari a chi li cerca e vuole. -Quei che scrupoloso era, e le corone Sempre avea per le dita, ebbe a svenire, Come agnellin su cui tempesti e tuone. Turò le orecchie e non volcalo udire; Ma tanto il Gigli a cicalar si diede, Che senti quel che non volea sentire: Cioè che il libro, al qual si fea mercede Di un teston dianzi, ora uno scudo e mezzo Valea per testimon degni di fede. Mansnefessi, e gli escriplari in prezzo Prese della dozzina, e scrupoloso Non fu poi tanto in venderli da sezzo, Egli è ben ver che li vendea d'ascoso; Ma son giunti a valer sino un luigi: Tanto giova il vietato a far voglioso. Pria soscrivano i Neri, e Bianchi o i Bigi L'opra vostra; e, smaltitane ogni copia, Fatene un edizion fare a Parigi. Ma gli esemplari io ve ne vieto in copia. Sieno altri cento, acciocchè sempre il ceto

D'Alfesibéo n'abbia bramando inopia.
Voglione esecutor chi sa star cheto;
E ostentatevi altrui, quando vi giunga
La nova impression, non mica lieto:

12 SATIRE DI P. J. MARTELLO

Ma il francioso impressor per voi si punga
D'aver schernito il gran divieto in Francia
Che a impressione impression s'aggiunga.

Accigliato grattatevi la guancia, Qual per dispetto, allorchè sgorga

Qual per dispetto, allorchè sgorga in Roma, E sua venuta andrà di ciancia in ciancia.

Da lì ad un anno che più non si noma Cotesta edizione, altra ne spicci D'Olanda, col prefazio in suo idioma.

E voi sturbate alla parrucca i ricci, Maledicendo degli stampatori L'alme venali e gli avidi capricci.

A far questo, o Baron, non van tesori:
Basta spender a tempo, e in Amsterdamo
Un frate aver che a trafficar dimori.

Uno in Lipsia, uno in Londra io ve ne bramo, Ciascun de quai l'un dopo l'altro uscire

Faccia alla fin le impressioni a sciamo. Sien di forme diverse, e s'abbia a udire: Barone in quarto, in sedici, in ottavo,

E qual prevaglia edizion piatire. Chi negherà che sia famoso e bravo

Il Baron nostro, anzi il miglior de' buoni A cui dica Petrarca: Io vi son schiavo? Mentre si affolleran le nazioni

Da tanti climi in tante forme e tante, Contro sua voglia, a farne edizioni?

E se alcun fosse mai così arrogante Che a punir tal che a vostra onta vi stampa, Voi stimolasse, oltre il dover zelante, Qual gatto in furia, se fra zampa e zampa

Sua prigioniera addentalo la topa, Dite a colui con tutto il volto in vampa: Poss'io tener che non mi stampi Europa?

## SATIRA VI.

L'arte mia non può far che voi non siate Un versificator più tosto inetto, Poichè a studiar non consumaste etate : Quando un poeta, io non dirò perfetto, Ma almen de' buoni, ha molto olio consunto Nelle lucerne, e molto scritto e letto. Io presi ben (non c'inganniamo) assunto Di farvi un di color che ne' Febéi Concilj ha l'aura e l'impostura assunto. In voi prometto uno crear di quei Mezzani a cui, quai sien, l'essere diero Non colonne, non nomini, non Dei. Ma poichè, sia sincero o non sincero, N'empie l'applauso universal l'orecchia, E quel che piace si vuol creder vero; Se chi loda bramò, lodato invecchia, E, se pria di morir, marmorea tomba A sè non sculte immagini apparecchia; Ha tutto quel che la meonia tromba Non consegul vivendo, e ch' or non cura, Mentre oltre a Lete il suon non ne rimbomba. Deh, che importa al Marin, se adesso oscura Si fa sua nominanza, allor che pieno D' onor passò di letto in sepoltura? Pover Omer, che si dormia sul fieno, E col cantar limosinando visse Mezzo ignudo e di cenci avvolto il seno! Avea bel dir del peregrino Ulisse I lunghi errori, e dell'irato Achille Col superbo Agaménnone le risse,

RACC. POES. SAT.

11

E quel che ancor dopo mill'anni e mille Dei grandi avvenimenti a noi risuona, Si che parci veder Troja in faville; Che a quella gente allor fatta alla buona

Che a quella gente anor intta ana buona
Poca mercè non parea dargli un pane,
Quando gli s'ergean l'are in Elicona.
Giunto al fin de' suoi dì, quel che rimane

Di lui, quinci è lo spirto e quindi il grido, Siccome è il corso delle cose umane.

Beato il nome ha nelle bocche il nido Delle, Muse e de' vati, e va sonante Da più secoli omai di lido in lido.

Ma lo spirto meschin non ha di tante Lodi sentor, sia pur nel Limbo ancora, Dove per carità lo ficcò Dante.

Ne il Marin, che da' folli ha biasim' ora, Quant' ebbcapplauso (poiche, a quel ch'io sento, Male or si biasma, e mal lodossi allora),

Sia dove nom vuol, non doglia e non contento Ha di sua fama, or che in sè tienlo assorto O eterna gioja od immortal tormento.

Se dunque nulla è l'ir gridato al morto, Godiam fin che si bee quest'aura amica, Di compra lode al passeggier conforto;

E non curiam quel che di noi si dica Allor che più non ci dirà l'orecchio, Se fama suoni ai nostri versi amica:

Purchè vivi con quei del secol vecchio Raffrontarci ascoltiamo, e di berretta Fatto ci sia dal salutar parecchio.

Cenere noi, che nostra opra sia letta A noi che importa? E a noi, per Dio, che nuocc Se al cacio, al pesce ed al pital si metta?

Towns or Consider

DI P. J. MARTELLO 115 Poniam cura, o Baron, che più veloce Di noi non muoja, ed eccovi un secreto Nel qual van tutti gli altri a metter foce. Rivelatovi questo, oli allor m'acqueto. Avvi da non molti anni un instituto Che pria nacque ove l' Elba a Lipsia è drieto; Poi su la Senna è stato ricevuto. Quinci in Olanda e quinci in İnghilterra, Per dar de' libri al maggior spaccio ajuto. Nè sì ben l'Alpe e fi mare Italia serra, Che non sia penetrato il modern'uso, Dove Venezia non vorrebbe terra. Nè voi di questo, o Giornalisti, accuso: Buon fin voi mosse a squitinar gli autori, Fra quai scegliesse il forestier confuso Quei che, giudici voi, de' sacri allori Gissero degni, altri marcir lasciando Giù pei fondachi lor gli stampatori. E sen vide l'effetto insin a quando Fûro i giudici occulti, ed era oscuro A chi di lor ricorrere pregando. Ma poichè Scipione e Apostol fûro Smascherati, e il buon Giusto a cui Clemente Tinse di pavonazzo il manto oscuro, Ecco sparir la Verità piangente Dai già incorrotti e liberi giudici, E sottentrar l'adulazion sovente. Ai purpurei ottimati, ai ricchi amici Come negar quella voluta lode

Che deesi al grado, al genio, ai benefici? Su un libricciuol che merita i pitali, Il cui sciocco scrittor sen gonfia e gode :

Quinci eterna talor diceria s'ode

116

Quasi poi non si sappia aver cotali Steso e mandato il lor giudicio in carta, Quale e quanto si legge entro i giornali.

Così la fama, in sin ch'uum vive è sparta, E di questa, o Baron, s'ha a far tesoro Fin che poi dilabuntur male parta.

Trevò, Lipsia, Amsterdamo e Utrech con loro Registrando vostr' opra, in fin Venezia Dei buon scrittor vi ammetta al concistoro. Per qual si legga cntro i tuoi carmi inezia,

Non cesseran d'esser famosi e conti In Italia, in Lamagna, in Francia, in Svezia. S'invoglieran de' tuoi scolpiti impronti

Le nazioni, c in varie lingue avrai Lettre di là dal mar, di là dai monti. Forse il tuo libricciuol giunto a cotai Che le italiche grazie intendon poco, Vistol d'edizion pulita assai,

Nol loderan, qual mertería, da gioco; E milordi e monsù, baroni e grandi Farangli a canto ai lor Petrarchi un loco.

Basti che un baccellier ti raccomandi, Siasi in Londra o in Utreche, ad un de' frati Ch'ivi in parrucca siedono ai buon prandi;

E che giù posti i bigi e i leonati, Veston la giubba, e in sacca han la patente Di missionari a convertir mandati;

E promettasi a questi un buon presente, Convertiti che avranno i giornalisti A riferirti come un uom valente.

Così, o Baron, mercantasi dai tristi La nominanza, e così al fin riesce Che per traffici infami onor s'acquisti.

Anche ai buoni oggidì sovente incresce Il non trovar per ogni buco encomi; E più che n'han, lor più desío ne cresce. Mordeli invidia ancor, se gli altrui nomi Suouino in bocche indifferenti e schiette, Quasi ingiuria ad uom sia ch'altri si nomi. V'ha chi l'opre sue sole ama esser lette; Vuol che per esse lascinsi in disparte Gli Aforismi, la Bibbia e le Pandette. Parla, scrive, vïaggia, c alle sue carte Fa giurar fedeltà da quanti ingegni L'Alpe e il mare circonda, e Appennin parte. Desia che ognuno al forestier l'insegni Qual rara cosa, e che in passando ogni occhio Lui sol fra mille di mirar s'ingegni. Che sol d'esso si parli in barca, in cocclio, A cavallo ed a piè, per tutto e sino, Sin la 've a' numi piegasi il ginocchio. Spera, s'egli cantò, cantor divino, Di due sposi novelli i bei legami,

Che per tutto si conti in sul mattino, Come i due Ziti, per quanto un l'altr'ami, Voller passar la prima notte intera, Leggendo i suoi composti epitalami, Differito il godersi all'altra sera.

# SATIRA VII.

Oh avessi jo lo staffil che in man recossi Il mio pro' Venosin; sferzarvi a sangue Vorrei da vana ambizion percossi,

118 SATIRE Voi, lo cui ingegno a superar non langue Di Pindo i gioghi, e che colei tenete Che impugna il ccrchio il qual di sè fa l'angue: Voi somiglio a talun che non per sete, Invidiando agli assetati il bere, Disecca i fiaschi, onde vacilla e fete. Per Dio lasciate ai miseri il piacere D'un procurato onor, d'anime indeguo, C'han le nove Sorelle in lor potere. E adesso sì che avete messo ingegno, E vi lodo, o Baron, dell'aver scritto, Questa mercè di onor venirvi a sdegno; Nulla curar fra gli Arcadi gir ditto, Nè dai più salutato esser pocta, Quando ciò sia d'Apolline a despitto. E godo io che in udir quanto inquieta ·Vita meni colui che fama scrocca, Sia di voi stesso a voi venuto pieta. Questa mercatanzía moderna e sciocca Di lusinghiere reciproche lodi, Per le quai si vuol gir di bocca in bocca, Spenti che sien con noi gli affetti e gli odi De' partegiani e de' contrarj, perde: Chè discernonsi allor dai vani i prodi. Tal che secco apparia nome, rinverde; Tal che lussureggiava, arido giace, Se mercè ognun pari al suo merto aver de'. Già non lodo il mostrar che quel che piace Ouor ne spiaccia; e a ragion dee piacere,

Quando a ragion di noi fama non tace. Alle spontanee altrui lodi sincere Perchè torcere il grifo, e dir che nulla Val quel che molto noi sappiam valere?

Lasciam far la ritrosa a una fauciulla, E alla madre giurar ch' odia il compagno, Quando, per così dir, bramollo in culla. O maledetta ipocrisia, mi lagno Del tuo cacciarti a queste genti addosso, Che d'Ippocrene bevono al rigagno; De quai l'ambizion va sino all'osso, E poi fanla da schifi e da modesti, Vaghi ch' altri li gonfi a più non posso. Modi ci son per chi vuol gloria onesti D'aitar le buon' opre, e dar lor fregio Che gli schifi a saggiarle inviti e desti: Perciò una rara edizion non spregio Con frontespici appariscenti e belli Delineati da bulino egregio. Chi rimproveri e morda i nostri Apelli, S' amano ancor, ch' aurea cornice adorni Le a sè note virtù dei lor pennelli, Che inviti gli occhi a scorrerne i dintorni Leggiadri, e le spiranti idee, che un atto Colorir, su la tela informi ed orni? Quegli, a ver dir, venne in furore e matto, Il qual dai Greci e dai Latini esempi Sa di aver tutto il buon ricolto e tratto; E che, senza di tanti autor far scempi, Converte in sue le lor dovizie, e a quelle Ne aggiugne altre mal note ai prischi tempi, E poi non vuol da gioveni e donzelle, O vuol, ma non voler la lode ostenta, Unico premio delle cose belle. Vogliala allor ch'ella a venir non stenta; Anzi grazia ne mostri a chi la sporge

Non dimandata, e suo piacer non menta.

SATIRE

Goda se a lui la gioventude assorge, E quegli onor non lusinghieri accetti, Che in coscienza doversegli s'accorge.

Poiche quanti poeti ho visti e letti, Che, fuor de' versi lor modesti, umili,

Lodar se stessi entro i bei versi eletti! Io gli Ovidi non sol cito e i Vergili, Ma gli Orazi, e'l mio buon ser Lodovico,

Ma gli Orazi, e'l mio buon ser Lodovico E il gran Torquato, e spirti altri gentili, Che Febo avendo agli almi studi amico,

Sua mercè quel vecchion vincer vantaro, Che alle fame degli uomini è nemico.

Tacerò d'essi, e parlerò d'uom chiaro Visso ai dì nostri, e sarà questi il Guidi, Ch'or spazia in ciel col suo Chiabrera a paro.

Ei dicea: D'ond' è mai ch' altri a sè invidi Quel prezzo aver di sua fatica, il quale Sta in sua mano ottener senza fastidi?

Se pagarsi da sè potesse il male Pagato artista o il rogator notajo, E le liste saldarsi il curïale,

Ciascun di questi andría felice e gajo Di sua mercede, e colmería con essa

Il granar, la cantina ed il pollajo.

A noi poeti altra mercè concessa,

Che di lode non è: sappiam se questa C'è dagli studi e dai sudor promessa. Ma se l'invidia a' merti altrui molesta

Da noi la torce in parte, ove meschina Perdesi in tai c'han la grillaja in testa, Noi gente accosta alla vittù divina, E die il belseme in tesca abhiam de' no

E che il balsamo in tasca abbiam de' nomi Unti del qual van contro a Libitina, Ungiánci il nostro, oude schemiti e domi Manginsi un l'altro i secoli futuri; Ma il Guidi ognor, la mercè sua, si nomi. Se a far che morte il men di noi sol furi L'arte noi nen usiam che mai non falla, Oh noi contro noi stessi acerbi e duri! Così il curvo Pavese, uom fatto a palla, Dicea fremendo, e colle braccia alzate Parea nuotar del negro Lete a galla; E negli orti Farnesi all'onorate Leggi d'Arcadia ivi scolpite a canto . Tai sul tempo avvenir sparò bravate, (Che l'intron) del fero Gobbo il canto.



# GIANNANTONIO DE-LUCA



# SERMONI

DІ

# GIANNANTONIO DE-LUCA

# SERMONE L

Al sig. Giovanni Marsili. — Sul pregiudizio de' Letterati e de' Scienziati; del far poco caso gli uni degli altri.

I raguarda fuor pel vetro, c'ha sul naso, Spettator mal veggente, ed erra spesso, S'ei non ha senno. Quante volte al primo Approssimarsi d'un cristallo azzurro Gridano e' scimuniti: Azzurro è tutto, Azzurre le pareti, azzurri i campi; E sì discorri. Ah! v'ingannate, o sciocchi. E non vedete che il variato raggio Che alle occhiaje di voi mandano i corpi Si rifrange pel vetro; ed esso assorbe, O ributta i color, salvo l'azzurro? Dunque vo errato? Sì. Pur t'assolv'io. Sordido è più l'error de saggi omai, Che pensan come lor reca l'aspetto Di tal scienza, qual color per vetro; Nè veggon altro, o non vedere il vonno. Fuor di figura. Oggidì non si sente Che i dotti in sciarra, e l' un contr'altri in campo, SERMONI

126

Come il popol roman discorde e caldo. O gran Marsili, che per mari e terre Di saper alta merce e di soavi Studi tesor mandasti all'intelletto. Giudice al dubbio piato or t'appell'io. Chi lettre vuol, chi ama scienze, e nulla Ode in fuor d'esse. Va, t'assidi un tratto Su i pancon ricchi, dove inerte turba Mesce a neri pensier umor più nero. Vienvi un scienziato. Fatti a lui dappresso, Digli: Io mi sono or or tolto dal fianco Di Guasparri de Gozzi; eccelsa mente. Dritto intelletto! qual profondo fiume D' eloquenza non versa dal suo petto! Dolce, acre, maturo, e savio e solo, Se dêtta o parla! E quale mai de' denti Dalla sbarra t'uscì folle sentenza? Ecco odo dir: Falso piacer che inganna, Studi da bimbi, e fanciullesche pruove. Serpon gli ingegni a terra, e dietro a fiori. A bollicelle che son aria e vento. Ove sei, Lazzarin? ove tu, Volpi? Benchè chi appello io mai? Un morto, ed uno Che vi tien dietro. A che persone morte Recar in mezzo a tracotante spirto? Allor tutto m'infuoco, e bava e spuma Manda a' labbri il livor. Pur tra me dico: Mesci a senno pazzía. Muto consiglio, E freddo gli rispondo: Adunque sono Una lendine appetto a quattro cifre D'algebra, e a un angol di geometria, Ciò che Omero cantò, Pindaro e Dante? Nemmen io li conosco. Ahi gettat' ore In ch'io fanciullo per le man me gli ebbi!

DI G. A. DE-LUCA O pedagogo reo, che a verso a verso Me gli festi apparar, inutil opra, Ruffianesimo a' sensi, oppio alla mente! Io più non li conosco. È tu non meno, Vil frate incappucciato; a che corruppe Vecchia filosofia tue fauci serve, E Aristotel ti pose il mal capestro? Immondissimo gregge! I vidi appena Di Neutono inghilese i primi raggi; Ch' ivi fitto fisai, a lui m'attenni, E della filosofica bevanda Fei che il calice in bocca ei mi versasse. Conobbi anch' io, soggiungo, Isacco il grande, Che al cupo meditar, ai lunghi e gravi Studi allegrò natura, e i ceppi trasse A fisica squarciata, e il furor spense Della peripatetica Megera. Pur lingua di rasojo io mai non vibro A gentil alma delle lettre amante. Egli è tutt'uno. Il baccalar vuol vinta La tenzone; e mi sfoggia i gran vantaggi Di sperienza e di filosofia: Mari varcati, e macchine da pesi, Virtù de' corpi, stelle e vacui immensi, Ragion di nembi, del fragor, del tuono, Moto del mar, de' fiumi origin, terre Del ciel co' telescopi a noi scoperte. Tu dunque hai vinto? Odi or che disse il primo Padre e motor delle celesti spere, Quando di creta t'impastò, vil uomo. Creato ho il mondo. Va, mortal, discorri, Ghiribizza che vuoi; fia mio trastullo Veder che nulla indovinar t'è dato. Qual motto mai mett' ale da tua bocca?

128 Io il ver mi dico; nè più udirti io curo. Esco. Ma che? m'è incontro; e, Il ben venuto; Sofférmati per poco, Elpran mi dice. Fui a romor. Cotesti Toloméi. Filosofi a spazzar cessami e fogne, Mi faran scristianir. Bestie da soma, Carcami d'ossa, ingegni asciutti ed arsi, Befane e bambarottoli di stracci: Che se un picchio tu dài, sfasciansi e vanno. Frena, dich'io, frena il mordace tosco Che t'appanna il veder, parla diritto. Tienti di mezzo, e te n'andrai sicuro. Odimi, e non t'incresca. Anima nata Col mel sui labbri cui disserra Apollo I poggetti e le valli d'Aracinto, Fia gentile, e ad amor facile e pronta; Farà bello suo stil, e all'uopo ancora Vorrà tonar sul vizio, e fia che tuoni. Alma inzeppata entro lo scabro tronco, Tardo sangue, arse vene e pigri polsi, Fuggirà le persone. In tane e in greppi Vincerà forse sua durezza al lungo Macchinar della mente. Ansimar sempre Fia un dì sua gloria. Orecchio or porgi. Chi va tra' primi, non s'accigli al vanto De' secondi; e costor svestan pur anche Lor impostura, e díano lode a' primi. Siavi specchio Platon, Socrate antico, E Trifon di Venezia, oracol novo (\*).

<sup>(\*)</sup> Il conte Trifone Wrachien, Consultore della Veneta Repubblica, uomo carissimo e dottissimo de' tempi suoi. Vedi quello che ne dice il ch. Moschini nella sua Storia letteraria veneziana, t. 11. p. 67. E prima di lui il Dizionario degli uomini illustri. Bassano, pel Remondini, t. XXII, p. 61.

Voi trasognate, e non vedete come Vil gentame vi vince. Ecco artigiano Che ferrame lavora: al davanzale Della bottega va d'un pentajuolo: Oh bell'arte è la tua! formar di creta Piatti e tegami, poi lisciarli a ruota. Indi a color vergarli. Anche il rovente Ferro tra man come tu vuoi s'informa, Dirà quell'altro, e nella tua fucina Grate, chiavelli, macine e ferruzzi Piglian da te vaghezza. Il fabbro ride. E dice al pentolajo: Ogni arte è buona. Appara tu dal volgo, o immerso in fondo Alle scienze. Appara tu che dato Da' giovin anni sei a' dolci studi. Parmi aver detto. O tu, che non sei sordo, Odi, e bilancia drittamente il senso; Poi fa che vuoi, ch' io non m' oppongo. Addio.

### SERMONE IL

Al sig. conte Gasparo Gozzi. — Sull'immortalità de' Poeti viventi.

Odo dir con burbanza: Immortal fia Acciuga gran poeta. Alta bestemmia! Guasparri, a te che non da mota e pozza Ma da limpido rio l'onda suggesti, A te chied io: Chi fia immortal tra vati? Arrossi, e non fai ceuno? Inclito spirto, Tu sei quel desso. Tu immortal fra tutti Vivrai finché onoranza e prezzo avranne Intelletto divin, saper profondo.

RACC. POES. SAT.

130 SERMONI Ma a che tal voce? Per te solo il sei. E t'abbassa mortal plauso di lingua. Chi dunque il fia tra'l miterino stormo De' tisici poeti, anime oscure? Forse verun. Pur se taluno il fia, Il fia per l'ignoranza. Anche si seppe E Mevio e Bavio col gracchiar far nome, Nome d'infamia! Oh quanto è mai migliore Uom fatto polve e ottenebrata morte, Ch'esser obbrobrio e vitupéro ai vivi! Pur di tal fama, che per mille bocche Vivo al mondo ne serbi cantor sommo, Qui si domanda. Al calamajo appresta Salmastre spugne e inacetito inchiostro, Musa a vizi nemica. Ecco sott' ombra Di velo trasparente il ver scoperto. Acciuga, Paffutone e ser Nastagio Van sull'ale del vulgo. Il primo ha rotto Palificate e sbarre, e strombazzando Si vuol far grande, e di ragion si bessa. Correggil dolcemente? Arruffa il ceffo. Borbotta e freme, e co'ragli si vengia. Dunque si lasci? Con la piva al labbro Quel bastardaccio Pindaro gorgheggia, E con le reni e i lombi tracotanti Qual cutrettola al stagno si dimena. Vivrà dunque costui? Sì, come a' nasi Vivono le cloache. Animal lordo, Tutto gonfio di sè, ripiglia altrui, E in sulle scene cambia faccia al vizio, E gli sciocchi l'ingozzan per virtute! Ah sciagurato Apollo! Ne smascelli, E anche il fulmin rattieni? Anzi che vita, Buja morte affrettata è in cotestui:

Viva, o non viva, egli è un troncon di Stige. Forse fra i mirti e i lauri d'Aracinto Paffutone fia quel? Peggior menzogna. Dunque chi ha in tasca il gesso, e i sgaugherati Senz' ordine ricopia della plebe, E vigliaccon essendo di natura, Piace a' vigliacchi, salirà tra i numi? Venosin, dà di cozzo a quel sepolero Che t' ha polve ridotto. In mezzo vienne A' ribaldon furfanti. Apri tue norme: Ne paroloni d'ampollosa buccia, Ne terra terra andar goffaccio e vile. Elle son baje. Se' stimato un gufo. Oggi freno non più, gomona vuolsi. E Nastagio, che il cor tocca con mano, Canterellando intemerate dolci Sur un trillo medesmo; e qual bamboccio Mettendo in farsa oméi, e guai e lai, Vivrà almen esso? Il cielo in ciò s'adopra. Il ciel che imbalsamar a nardo e mele Vuol questo secoletto, e in alberelli Come mummie od aborti di speziali Tien questi autor da chiasso. Odi Scoppiardo, Che canutezza ed alterigia ha in fronte, Shalordir smemorati. Odi Vaino, Che alle corti leccò detti e sentenze, E te l'infilza ad ogni foglio. Un putto, Che brunotto pescò sardelle e sgombri Fin l'altr' ier nel collegio, a scherno ha i primi, E si fa baccalar ludimagistro. Avran vita costor? Eh aperto parla, Guasparri, e non serrar tra denti il vero. Oh immortalità da fien di prato! Pur tu taci, e ti duoli. Il so che t'hanno

132 SERMONI
Senno e prudenza tacitumo or fatto.
Se taci tu, gridano e' tristi, e il capo
C' intronan con poetico frastuono.
E si de' sofferir, star chiotto, e chino
Baciar l' orme pestifere, e tacere?
Io no, s' anco impazzasse il mondo tutto.

# SERMONE III.

A S. E. il sig. Daniele Farsetti. — Sulla frega di dare libri a stampa, e di porvi in fronte de' titoli ampollosi.

Minor frega di voi cred'io che s'abbia Un ciuco, un ciacco od un gattomammone A far ciò cui natura li sospinge, O rei sconcacator di torchi e fogli. Oggidì non è sciocco o saccentello, Che non faccia il piattone all'anguinaja D'un mercatante indótto da volumi: N' avrai esito buono; e infilza e accozza Filastroccole tante, e te lo piega. Sciagurato! che vede in su'pilastri Gl' imbratti ammonticchiati in ira a' culi Delle savie zanzare e de' moscioni. Maladetti sudor! pover denajo! Il librajo si morde e rode l'ugne. Ma che pro? Ben gli sta. Vada egli adunque A far lo sgozzapolli e a impoverire Pria che la tasca si sparecchii e assorba. O Daniele, conforto a' primi studi, Alta colonna e mecenate a' tuoi Buon Granelleschi, e sommo pregio e amore DI G. A. DE-LUCA

Delle donzelle del toscan Permesso, Da che pensi mai tu nasca tal morbo? Ignoranza e desío d'ali e di piume Spinge di cotestor l'alme ventraje A docciar la materia. Rattien' ora Le risa, o dolce. Vien pasciuto e pinzo Uno che a stento allo fischiar di sferza Apparò l'abbicì dal pedagogo, Ad ingaggiar litigj, a sperto farsi Di lettere e scienze. Odi sopruso. Co' polmon d'arroganza enfiati, a grida Vuol sopraffar, non a diritto senso. Lascial che abbai. Che ne vicn indi? Ei s' erge, Rizza le creste, scn' fa besse, e sempre Alza castelli in aria. Io darò a stampa; Vivrà il mio nome cterno. All'opra, all'opra. Sgorbia pezzuoli, e rattoppa frasaccie, Svarion, granciporri, e fa garbugli Da recere il polmone a chi è digiuno. Guarti penna ed inchiostro e calamajo, Guarti carta, e' t'abbrancan le mal ugue! Non sì s'affretta a buscacchiar vil prezzo , Un ingordo scrivan, che appena ha intinta La penna, è al foglio, e a dietro lascia nere Linaccie di caratteri scorretti; E non sì pittoraccio imbratta a Pasqua De' pizzicagnol gli unti tavolati Con spazzole di paglia e terra cotta, Come senz' ordin, zeppi di marroni Sciorinan tomi e quadernacci in foglio, Alti d'un palmo e in numero infiniti, E procacciansi fama a libre e a spanne, E all'invidia col zero dan la pinta. Incauti, chè mal san ch' uom saggio ha detto: 134 SERMONI

Gran volume, gran morbo! Or fiuta e godi. Venghiamo a noi. Ciurma malnata affolla L'ingordo stampator, e lui si rompe -Il centuno, che ei stampa e acquista rogna. Su, facciamci al volume. Odi fil dritto. Ti narreran di Padoa? Andranno a Livio, Da Livio al campidoglio, a' sette colli, A Romolo ed a Remo, a Troja e a Giove. Diran d'un che fu morso da una botta? La storia il Valisnier, la notomia Lor presterà il Morgagni. Oh dotti, oli savi! Oh nomi, oh libri! fuor di nicchia e vani. Fátti un po' dalla mole al frontespizio. Siamei. Opra d'or: util fatica a ognuno, Del cotale dottor sozio di Londra, Da addottrinar quantunque uom dotto al mondo! Metti mano alla fronte. Oh stupor sommo! E' si vorrebbe dir: Voci e poi voci, E intemerate d'orbi a chi è sordastro. Volgi il foglio. Ecco vien pomposa in capo Dedicatoria, e ti commenda e sopra T' alza a Virgilio e Ciceron que' tomi. Iv' entro troverai pregliiere, applausi, Ristampe, onori, adulazioni. Oh vili Chi mercansi tai lodi, e col sveglione Pinzo di vento vanle buccinando! Conobbi e vidi (e vo' tacer) tal pazzo Rodomonte de' vati! Aggrotta il ciglio. Diegli il lauro un bargello all'osteria. Pel gheron sei tirato; odi vocina: L'Accademia real mi fe' l'impronto: Ecco il rovescio, che il mio genio pinge. Qual Accademia? Eh gaglioffaccio, un paolo A un pittor scioperato, otto bajocchi

ι 35 DI G. A. DE-LUCA A peggiore incisor t'han lordo il grifo. Odi bombarda. L'oceáno in bosco, Di Gerico le trombe, i colpi all'aria. Oh! il secento è smarrito. Io non fo motto; E lessi e vidi panacéa per tutti. Tien le mascelle, e non sparar se puoi. Odi costui che, per dar polso al libro, a -Nome cangia e cognome. Oh anagrammi! Oricrito, Diodoro, Ati, Mirtillo! E a che non dir Schiechera, Storpia e Lorda? Oh ignoranti secoli trascorsi! Scriveasi a forza di pensieri, a forza Di dritto ragionar, di parlar puro. Gretta viltà. O Cicerone, ingegno Sublime poco a por in fronte a' scritti: Dell' Orator, Dell' Invenzione, o nulla; O dappochi cervelli, or qui apparate A stillarvegli ad once. Ati vi toglie Dieci palmi d'onor, v'avanza e ride.

Dieci palmi d'onor, v'avanza e ride. Ruguma notte e di, pria di comporre Vent'otto gruppi d'archimiate voci Che sprimon nulla, e son tema alle baje De'scartabelli. Addio; ei vi si ficca; L'opra in tre di è compinta; e voi codardi Dettate e poi cassate. E distornate? Orazio, fra i bicchier per celia un tempo Quel motto sciorinasti: A molti sgorbi Stringa vostre scritture assenso parco. Breve e schiette esser tento. Or a che brevè? A che sgorbi? a che studio? Eh dovei prima Esser largo e disteso, e in amplo vaso Pien d'azzur'acqua stillar su due gocce Di buon. falerno, e poi gridare: È questo Vino polputo a dissetarvi, o genti.

136 Son iti omai di Augusto i giorni aurati; Vnol la soja chi scrive, e pur che poco Lasci gli occhi sui libri, e sulle piume L'ozio lusinghi e la lascivia e il sonno, Tutto a pennello va, tutt' è dottrina. Daniel, franco parlai, poichè per pruova Conto m'è il senno e l'alta tua virtute. Teco mi dolgo che guardingo troppo I tuoi parti ne celi, e al mondo involi Tanto saper, tant' adornezza. O ciechi Non di veder ma d'intelletto, o menti Curvate a terra, non toccate il cielo Coll'insana stoltezza che v'annigra. E chi se' tu, che senza pro t'attizzi? Libero io son, e se spargo di fiele, E vergo carte, a tor vizio e menzogna, So ch'io do colpi al vento, e so pur anche Che veritate è in odio; eppur vo' dirla, Nè vo' tacer finchè ho la lingua in strozza.

## SERMONE IV.

Al sig. conte Carlo Gozzi. - Sull' adulazione de' Letterati.

Chioma arruffata e spessa, e lunga barba, Rade voci, occhio a terra, tardi passi, Rappezzato mantel, era impostura A que' vecchi d'un giorno. Oh ipocrisía! Come a ciurma i stornéi per l'aer vanno, Correan dietro a costor discepol' mille. Chiedean tal cosa? Ecco risposta bieca, Gruppi gordiani e dileggianti motti.

Volea giovin saper? Zoppe sentenze Soffocavangli il fiato. A lungo inarca Su volumi le schiene, opra, t'affanna, Parco cibo, men sonno e piacer nullo. Dopo tanto, chi sa? Forse fia indarno. Colpo da Achille! le ginocchia al suolo. Oh mentir scaltro! Oh malvissuti babbi! · Ecco scisma di scole: ecco l'audace Stagirita a Platon volge le lacche, Di discepol maestro ostico ed acre. Pur buon senno facean; chè tal che adatto Era a marre fondar, a tosar greggi, A latte rappigliar, a far fiscelle, Giva a' monti paterni, e scarsa turba Sol rimanea, e virtù era tra pochi. Oh di male peggior pessima usanza! Quest' arroganza, che non vuol coperchio, Vien palpata a di nostri, e tronfia e romba Berteggiata da' dotti. Or ch'io mi taccia? No, non fia ver. Troppo è il rovescio infame. Carlo, t'avvedi ch'io disprezzo il brutto Modo de' saggi, che per finte forme Dan solletico a' sciocchi e all' ignoranza. Tal non sei tu, lume d'Italia, e sommo Maestro di quel stil unico e donno, Con cui dài le trafitte, e aperto parli Contro al nemico stormo di virtute. Ma a noi per or. Oh come fitte stanno Nell'amico lor bujo oscure menti, Cui notte sembra luce! e forse augelli Sarien stati del dì, corretti e domi Da saggio favellar. Oh mal traditi! Tutto è menzogna; nè s'avveggion egli Che lor gratta gli orecchi e che doppieggia

138

SERMONI

Ascoltator noiato. Esci di casa; Un t'arreca un sonetto. Occhio severo, Censura cieca, di' 1 minuto; io bramo Non aver beffa. Orsù t'affida, il faccio. Canta in tuon magistral, anima e polso Dà co' labbri e co' denti a miser' versi, A più miseri sensi. Intanto al dolce Canterellar sonneccliii. Omai l'intero Dimmi. Hai finito? Or or. È buono: Fantasía forte, voci balde, e tutto Feroce il nerbo: orsù, fui sopra a' sensi. Si ghiribizza e gongola, e si tiene Da molto il folle, e ingojasi la natta. Bel vengiarsi co' sciocchi! Il nuovo necello Maggioreggia sull'ale, e a mille orecchi Dà ricadia, e in pro n'ha cenni e risa! Che più farem? L'innondazion non frena Argine o palizzata. Or via trascorra; Ove opporsi non giova, è miglior opra Dar consenso di labbra. Oh corrett' uso! Dove è mai Lazzarin, che al sacciutello Che gli fe' dell'impronto, e due sonetti Soppose agli occhi suoi, a farne scelta Di qual fosse il miglior; il primo udito, Franco: l'altro dà a stampa, gli rispose. Quei, tinte in croco le ignoranti gote, Che è, disse, mai ciò? E' volsi in pria Ponderar l'altro e poi giudicar dritto. Men peggiore è quell'altro, più cattivo Del primo esser non puote. Imprimi quello, Soggiunse il Lazzarin. Oh schietta mente Ad adular non usa, oh bello esempio! Forse, o m'inganno, se i giudizi aperti Fosser liberi a' dotti, e nella bocca

DI G. A. DE-LUCA

Li dirivasse il cor, forse stoltezza, Che tien nelle pastoje alme accecate, Via fuggirebbe, e rimontar vedremmo Il buon secol dell'oro. O almen, se tanto Non ne dessero i fati, le carogne Mostre sarieno con le dita al naso. Dunque verrà che un castrataccio, un fante Lingua aguzza ne appelli, e polmon secco Ch' aria di sdegno articola al palato? Dicalo. È laude, volgar biasmo, a' saggi. Pur tal onta natura alfin ricusa. Onta? E che di', se in loro bocca è laude? Pur schietto parlo. Bajamin sen' viene Col suo madrialetto accartocciato: Spiegalo: il leggi. Egli s'aspetta encomio; Guai per te, se il dineghi. Emola fronte, Maldicenza di lingua, odio giurato N' avrai dietro le schiene. Or che mai fia? Gerghi a due tagli, e veritate in chiasso. Oh vitupéro che sien compri a prezzo Di Parnaso i diritti! Oh tracotanza! Gengie di fiele, e bocca e labbri irosi Non rattengon la bile. Esca dal centro. O tristi Crispinegli, indotta plebe, Avvezza al leppo ed a lambir leccumi Della cucina altrui, incivettito Voi vedrete il presagio. Altro ben vuolvi Che cera, ricciolini e calamistro Per divenir uom saggio; altro che il tempo Perdere in piuma, o col visino al specchio b E poi un singhiozzin lanciar su i fogli Per far tenero un cor di sgualdrinella. Anzi dovresti le tradite carte Imbrodolate e schife, ahimè! con pianto

140 SERMONI Vederle disegnate ad un cessame; E il tuo nome meschin quasi un vil scoppio Di coreggia finire e dileguarsi. Tal fia tuo fiu. Va, ti rigonfia un tratto, E fa del saputello. In sulla nera E terribile sponda a' sommi Iddii Spugna di calamai spremerà sorsi Di rigida bevanda alla tua sete. E accresceralla; e nelle oscure bolge Tue tristi penne in branca ad Astarrotte Fien flagello e puntel che sbrani e squarti. T allegra a tal vittoria. Io torno a voi, Che lor date la soja. Eli un giorno fia Che difetto del ver non ci denigri! Tolgasi il fumo a tracotanza, e mozze Abbiansi l'ale i dischiattati cigni. Parlisi aperto, e, unanimi in assenso, Dicasi pane al pane. Oh fia gran stento! È ver; ma alfin la medicina venga Da chi fe' il male, e mai bugiardo e doppio Non istia in sul bisticcio, ma fil filo Verità ne difenda; e pria acre lingua, Che adulatrice, aver sostenga uom dotto.

# SERMONE V.

Al sig. abate Natale dalle Laste. — Sulla scarsezza de' buoni Maestri.

Rattener non poss' io alito e stizza, Quand' io veggo tronfiar col bacchettuzzo Un maestro di putti. Alto ornamento Del latino sermon più terso e puro,

Del greco e in un del tosco, o Natal, sommo Precettor di bell'arti e gravi studi, Non isdeguar se a te drizzo la mia Satirica pozion sugli ignoranti. Poffar il ciel! O anime neglette. Tavole liscie e ceppi senza senno, Che voi, peste de studi, a giovincelli Siate guide e maestri? Oh qual verranne Detrimento agli ingegni! Un picciol bambo, C' ha inceppato lo spirto tenerino In più tenere membra, a sciorsi e via Tener sul retto, apparerà da voi? I saggi sghignazzar non rado io vidi, Che un chericone e un pretazzuol che legge Sur il breviale, e altro non intende, Appicchi ciondoloni il suo cartello All'uscio tenebroso; e quattro panche Da un marangon piallate a forza assetta In un vil bugigatol, nidio a sorci, E muffato e puzzoso. Ei compitare A spizzico saprà, ed i precetti Storpia, mozza c travolge; c guaste forme Ribadendo al cervel de garzon freschi, Gli fa secchioni sforacchiati al buono. E tegnenti al peggior. Oh brutta infamia! Vedrassi un tal d'anni diciotto appena, Appunto allor che il buon scolare a tutte Pruove virtute acquista; o per vil brama Di gloria da tamburo e da battaglio, O a rattopparsi i cenci e aver buon scotto Per farne al mezzodi quattro satolle. A tal arte si nictte. Arte tradita, Arte utile fra tutte! in mano a ciuchi, A ccretani, a parassiti, a impronti.

SERMONI Soverchio parli. Emmanuel latino, Virgilio e Flacco e Ovidio sono i spegli Ch'io pongo a gioventute. Un bertuccione Ciò direbbe, se anch' ei sermoneggiasse. Venghiamo a' frutti. Con magistral tuono Per licéo ne passeggia, alto intuonando Passerotti e marroni. I putti anch' essi Ti fan la copia. Oh di maestro sciocco Discepolo peggior! Oh indegna usanza, Oh reo cominciamento! E qual la fine Pessima fia? Narramel tu, crucciosa Dea, che il vizio persegui e il sal m'appresti. Escon di tali scuole imbastardite Cervéi disutilacci, alme balorde, Che, vuote di saper, stupide stanno A udir un Mevio, un barattier di Pindo, Qual oracol di dir. Pende al peggiore Spirito al male avvezzo. Ozio lusinga Lo mal preso cammin. Boria e follia Enfia ed estolle gli ignoranti petti. Ecco virtute è in chiasso. A mille a mille Quai bubbole selvatiche nel bosco Sorgon di terra le asinesche ciurme: Danno sconfitte a' dotti, e viucou molti I magnanimi pochi a chi I ver piace. Sonnifer oppio, o seme di cicuta Qual venen sopra questo mai produsse? Forse son tutti poi di tal farina? Se non son tutti, lo son presso. Adunque Non fia il caso a un garzon mezzana guida? Lo fia; i' nol dinego. Or reca un tratto Costui nel mezzo. Addita la sua guisa Di tor lappole e stecchi all'ardua via. Scherano aspetto e animalesco tuono

Mette spauracchio e orror al piccin petto De' teneri fanciul'; picchi e staffile, Urli, minaccie fan che i putti i libri Con triemito fra man hanno mai sempre. Odio nutrono a' studi; e ignobil fassi Alma che tien suggel dal fattor sommo, Per sè spinta a virtute, e mal ritratta Da forme pedantesche. Anche talvolta Precettor sì dappoco e bescio i' veddi, Che rimpinzar volea di loiche baje, Di tisici deliri e male lettre Stomaco mollicello, in men d'un anno! Ipocrate di Coo, assioma hai detto Falso e stravolto. Ecco che nulla e brieve È l'arte, e in men che succiola s'ingozza. Veggo nugoli in aria. Ecco Aristarco Che ci punzecchia; ecco di fiel vescica. O magheri Longin, frolli Demetri, Aristotil da colla. Abbaja il cane, E la luna sta soda più che pria. Io rido, e son quel desso. Or via schizzate E stillate il cervello in un limbicco, Scagliatemi un sermon: in zambra al cesso Fia condannato in strofinacci e a peggio. Ancor tal tracotanza? A che la vostra Di tradir gl'intelletti? Omai sel vede L'artigianello che il figliuol v'affida, E più sciocco lo trova, e a voi scarseggia La misera derrata. È sperto omai Il secol guasto, che il valore è spento Degli itali scrittor, colpa di voi. Arbore mal drizzato in fin ch'è molle, Mal s'indura, mal cresce e a mal ne piega: Sì lo spirto dappría sciancato e losco

SERMONI Incespica mai sempre e mal si regge, Nè raggio di virtute affisar puote. Abbondanza è mal segno. Oggi collegi E seminari son dovunque, e tutto Pieno e ripieno l'orbe di maestri, Doppie lucerne al mondo. Eh! fien piuttosto Ciechi co' ciechi a tomar ne' fossati. O lunge saettante, a che da presso E' babbion non saetti? Inclite Muse, A che non sculacciarli per dolcezza? Voi date in risa, e l'occhiolin mi fate. O ragazzi di scuola, orecchio al priego. Da lor ugne vi strappi il Ciel cortese, E sprigioni la mente a depor l'atre Scaglie dell'ignoranza, e a porvi sotto A maestri veraci, qual tu sei, O Natale, flagel de pedantuzzi, E forse il sol per cui soave io detto.

# SERMONE VI.

A S. E. il sig. Niccolò Tron. — Sullo studio della Lingua.

Contro l'empito andiam, dicontro a' fiotti Dell'ignoranza a trabalzar mai sempre. Drizza il governo, o Musa, al mio legnetto, E lo spirito affranca. Un duro seggio, Un peggior stretto di Cariddi e Scilla, È il favellar di lingua. O nobil alma, Sangue de' Troni cui ne' tener' anni Esperta guida addrizza alle pur' acque Del toscano cidioma e de bei studi,

DI G. A. DE-LUCA

A te parl'io, e so ch'io parlo a mente Arrendevole al dritto. In città s'ode Un fier mareggio, un pissi pissi, un busso Di congiure e di sciarre. Innoltra il passo, Stura l'orecchio. Oh vil pedestre inciampo Di chi s'affanna in compitar bei motti, Voci leccate! Oh van studio di lingua! Chi son tai dottoron che dan sentenza? Scioperon da cucina e da bicchiere, C'han fatto da ignoranza un salto a' libri. Dunque qual pro? Lasciar costor si denno Col verme roditor che il mal rimproccia. Autor da passerotti, è vostra pena Le traveggole agli occhi. Atene e Roma, Donne del greco e del latin sermone, Per poco affisa. Un Teofrasto, un Marco Vedi ansimar sui libri, e il fiato e i polsi Raffievolir, per ostinata voglia Di riuscire nello stil maestri. Che ne verrà? Dopo sudor cotanti, Licofrone al primier dà scaccomatto, E Pollione all'altro. Oh mal sconforto A tor que' divi cerbaccon dal ballo! Pur anima e vigor censura accrebbe A ravvivar voci intarlate, e porre In chiasso novità barbara, impura, Oggidì nuovo è il mondo; è novellino Ogni putto di fabbro, ogni famiglio. Sciaurato il Venosin, ch' a' suoi Pisoni Dalla gargozza sciorinò la fiaba Delle foglic in la selva! Inaridite Caggion le voci, e ne risorgon mille Di liscie e verdi, e le fa belle usanza. Forse di nobil lingua e ricca e viva, RACC. POES. SAT.

146 SERMONI Che al fuggir dell'etade invecchia e baca, E cede all'altra che l'incalza dietro, Parlò il buon cigno? o forse norma ei pose Di usar sì a catafascio le parole Che muovono al palato? A quel di pria · S' io non m' attengo, Orazio, io qui ti scarto. Cieca bestemmia! Or tu cieco ti sei, Se oracolo ti fai di un motto uscito Da mente inferocita. Eranyi in Roma E Bavi e Mevi, e tor volcano il pregio All'augel di Venosa, Ennio e Pacuvio E Lucilio ad ognor recando in mezzo. Troppo contro que' babbi antichi e degni Flacco trascorse; ond'io passo e nol miro. O Roma, o Roma, a che mai tu in sì breve L'oro in ferro cangiasti, e il ferro in fango? Libertà di dettar, lasciar le foglie Vecchie e scadute, e por mano alle nuove Fu il precipizio: ed il vedesti appena Il secol d'or, ch' e' ti si tolse agli occhi. Tanto avverrebbe a noi; ma grado sia, O instancabili Toschi, a voi, che il nerbo, Che il toscano tesor dagli autor primi E da' nuovi sceglieste; e il più bel fiore, Quasi in riserbo eterno, a noi ne venne. Parli di Crusca? E' si vorrebbe al collo E a' crocioni de' ciuchi por tal soma. Oh malvagio lavor, porsi à stillare La mente in quelle ciance, e pescar voci, E intisichir per aver ceppi e fumo! Lombarda intemerata. Il sonno e il vizio, E l'esser rotto alla nequizia, sbarra Da tua strozza tal detto. Avrai tu almeno, Se tanto la dileggi, un numer scelto

Di toscani scrittor, da cui ritragga Indole e guisa di dettar corretto? Mai no. Dunque favate e gerghi? Appunto. Che rintracciar tai fole? Empii di cose Lo scriver tuo: cose, e non baje, attendo. Morral con le tue cose, alma più nera Del portico di Pluto! Apre le canne Ser Furia scipator d'inchiostri e penne. Orecchio, orecchio. In viva lingua franco De' correre scrittor. Dunque un Nizzardo, Un Genovese, e un Brescian che fischia Come la grossa balia che lo allatta, Sarà tosco model, senza che i libri Dell'attica favella ognor squaderni? Voci comuni ha Italia e comun lingua. Atene, addio; addio, Roma e Firenze! Quel che largo il Ciel dievvi, ardir vi fura D'un timonier di barca e d'un castaldo. E Mestre e Malamocco è sopra voi. Oh pestilente morbo! udii io stesso Tal del latino e del greco idioma Fitto studente; e del toscano, i' dissi, Come va la bisogua? Il labbro ei morde, Bieco mi guata, occhi strabuzza e grida: Baje, baje, e pastoje alle calcagna! Puossi aver mai più vuoto l'intelletto? Traveggono i cervelli e impazzan tanto, Che ciò che danno altrui, negano al proprio Sermone. Oh pruova d'animal peggiore! Dimmi, chi è mai che in sul terren natio Possa merci ammassar, roba e denajo, E veleggi per l'alto? É qual Sovrano, Fidi sudditi avendo, altrui ne cerca? Facile e pronto e all'avvenente a noi

SERMONI

148

È il più colto parlar; facile instilla Guise purgate, e gli scorretti gerghi Cangiansi a poco a poco, e il lungo studio, Senza che te ne addia, ti farà puro-Avrai attico stile, e te da lunge Ammirerà Firenze e applauderatti. Ma l'incallito collo al giogo sotto Di negghïenza vil s'incurva a terra, E invan t' attendi d' addrizzarlo al retto. O scrittor' d'ignorante canutezza, A voi non parlo; elleboro non sana Pazzía sì pingue, e vostra piaga è morte. Garzon di tredici anni, a te parl'io; E schietto e pel miglior. Se a me t'attieni, Qual io mi sia vedrai, se fiele ho in bocca, Se farnetico e ciancio, o s'io il ver dico.

#### SERMONE VII.

Al sig. abate Adamante Martinelli. — Sull'Imitazione.

Non calcar orme altrui, libero sali, Sprezza gli imitator, pecore schiave, Fătti guisa di dir novella e propria, E pensar nuovo, senza ceppi e pondi. Martinelli, tu il sai: voci son queste Cui la plebe de' vati ignava e bruta Zufola tutto di, sì che n' assorda. Qual risposta darem? Menti d'acciajo, Un battaglio sul grifo a voi sarebbe Degno argomento. Pur il mal cotanto Di pestilenza ottien, che il fiel tra i labbri

DI G. A. DE-LUCA I

Non ratterrò, per sghiguazzar ch'io n'abbia. Almen tu m'udirai, gloria del tosco Sermone, e d'Alighier discepol primo. Aura e soffio di Dio, lotoso impasto, Che l'esempio primiero in te deformi, Che mai ti scerne ancor rinvolto in fasce Dal giumento e dal bue? Qual è quel dono Che t' addrizza al miglior ? Che è mai che nasca Sotto al sole, che sia nuovo tra noi? Vanne, o alteroso, alla tua balia e dille: Narrami, o dolce, e non mentir; com'ebbe Principio in me filosofia bamba? Ella dirà, con un cotal ghighuzzo: Vedestu mai putta, ghiandaja, o corvo Dimestico in la gabbia? Esso, piccino Dal nido tolto, il scilinguagnol molle Recando a noi simil, sol all'udirci, Articola alcun detto a poco a poco, E s'avanza fin là ch'animal puote. Tal tu e pappa e mamma e bambo e bimbo, Dietro alle mie moine, a dir prendesti; Poscia le picciol lacche a me aggrappato Qual burattin sullo spazzo movesti; E, altrui imitando, a man a man ragione E favella apprendesti; poi la Tea Ti mostrò l'abbiccì, la tavolella, E in la sua man stringendo le tue dita T'addestrò disegnar lettere e cifre. Che sarebbe di te, spirito sciolto, Se fra rupi e burron salvatichito Greppo per casa, orso per sozio avessi? Qual inno o qual canzon la tua sarebbe? Urli ferini e animalesca rabbia, A disfamar col sangue il fier digiuno.

SERMON1

150

Qual l'origin ne fia? Quel che tu sprezzi Esemplo altrui, onde imitar t'è forza. L'anima è come un'arrendevol cera Che tien l'impronta del suggello. Imprimi Ceffo deforme; essa il ritiene. O stolti, Che potete per voi? Emula in tutto È a se stessa natura. Il Lume primo, Onde nascemmo, in noi pose le traccie A trarci da viluppi e alzarci a lui, Fisandoci e volgendo a bello studio In noi il miglior, dando de' calci al peggio. Immagina che m ceppi spianati Senza cifra di ben; nasciam più ignocchi De' barbagianni o gufi; e sol natura A ricopiar ciò che veggiam ne porta. O saggi imitator, porzion di Dio, Ed a spirti del ciel minor tal poco! Tu da lunge ne côgli ? Eccomi a voi. Chi mi dirà che il Frezzi, inclita mente Che poggiò presso a Dante, ignobil sia? Chi al gran Bembo divin scemerà loda, Che del lirico Tosco il fior suggette, E in sostanza sel volse? Orator sommo Venga, e Tullio ti sembri; ei vulgar fia Perchè ravviva il declamar di Arpino? Oh pazzo errore! Chi nemmen distingue L'original, vuol dileggiar la copia. Pur il dirò. Sopra a chi fitto segue Le altrui vestigie quel si dee riporre-Cui null'orma discerne. Oh qual fia desso? Esce di mano a lui che la vagheggia L' anima pargoletta che sa nullà. Se nulla sa, tutto fia bujo e notte; E chi al bujo sen va, sdrucciola e cade.

Ma lo scrittor già la lanterna aggrappa, S'impecia il dosso d'archimiate penne. Dédal fia questi ? Darà nome al mare. Parliam scoperto. Illusion di volgo È che i novelli aombrati poetuzzi Mordano il freno altrui. Io leggo\*i tristi Imbratti di costor; veggovi a brani Lacerato Virgilio e Flacco, e in zuppa Coi lor marron un pretto guazzabuglio. Stitico è omai il einquecento. Annasa Un autor, li terrai tutti in le dita. Squasimodéo. Odi cotesti ciuchi; Udrai un tentennio d'ugual sehiamazzo, Un crocitar sur un medesmo trillo. Ma il moscherin mi sale, e più non reggo, Qualor terso scrittor veggio che i primi Anni aggliadò e trafelò a por mano Allo stile latin; notti vegliate, Solinghi giorni e taciturna stanza, Squadernar libri, cassature e sgorbi Son sue delizie. Indi su i fogli intatte Pompeggieranno le romane forme. Ma di chi mai? Catullo e Maro e Flacco Vi si vedranno espressi. Or che è mai questo Latino imitator che i Toschi azzanna? Martinelli, tu ridi? È gran follia Impazzare cotanto. Or qual fia l'erba Che guarisca e' babbion? Pur troppo io sôllo; Ma miglior senno fia tacerlo. Intenda Chi intender puote. O giovin, tu ehe vai Di virtute tracciando, a loro attienti C'han dopo morte fama eterna, e obblia Il erocitar di molti, e il capo inchina Alla canuta età che mai non mênte.

152 SERMONI .
Imita i buoni, ma non star sì fitto,
Che servo e non discepol ti si dica;
E se osar dèi, osa d'ir pari a'primi.

### SERMONE VIII.

A S. E. il sig. Tommaso Giuseppe Farsetti. — Sulle persecuzioni che ha a provare chi si dà allo studio delle Lettere.

Ridomi forte, qualor do un'occhiata Agli anni che mi son dietro alle spalle, E mastico fra' denti e fremo e impazzo. A che tal varietà in sì brev' ora? Ned io ben sôllo. Pur se dritto scerno, Pensier tronchi a mezz' aria, idee fallite Queste saran d'un crauio svolazzante. Rida dunque il lettor, veggendo un tale. Ahi! riderà; ma turberassi a un punto, Veggendo il ben perseguitato, e mozze L' ale a' nascenti cigni d' Ippocrene. Odimi tu, che dalla culla illustre Aurea educazion col latte a prova Da' prim' auni succiasti, e le stoccate Non sentisti del vulgo o de' parenti A trarti giù per le calcagna al suolo, Nobil Giuseppe, che 'l toscano sangue (\*) Degli avi tuoi sì ben adegui in carte,

<sup>(\*)</sup> La nobile famiglia Farsetti, ascritta al patriziato vento, tragge origine antica dalla famosa citidi Luni, una delle dodici colonie etrusche, ai confiui del Genovesato. V. Nodzie della famiglia Farsetti. Cosmopoli, senza anno, in 4."

E la lingua del Lazio orbana e grave Possedi come al secolo d'Augusto; Se tanto in te saper non fo stravolto Da frenesía di popolo ignorante, De' comuni lamenti ascolta i miei. Sciogliamo a stento e mezzo balbettando Scorretti accenti, e gli alfabeti a forza Di punte d'ago rappezziam quai gazze; Poi, nella tavoletta addottorati, Al maestro passiam, che ne disegna Ventitrè cifre, e noi le andiam sgorbiando. Cantafavole e baje! Ecco il Donato, Ecco l'Alváro che roman ci vuole. Anche ciò sia. Ma a che lagnarti? è questo Lo scabro ingresso che a virtute mena. Io nol dinego: ma le brage agli occhi, E l'arruffato ceffo del pedante Orrida in noi virtute raffigura. Degli intelletti mollicelli or ecco Persecuzion che toglie il primo fiato. Ma fin qui nulla. Orecchio, orecchio al rombo; Or vien la guerra, or il tamburo picchia. Appena i' salutai a morfie e fiche L'odioso staffil, e il zamberlucco Beffai del pedagogo minacciante, Che un milion di cuccovegge e corvi Gridar: Tienti al massiccio, e dà un addio Al Greco, al Mantovan, ed a que' due, Che nacquero in sull'Arno, inutil vati. Io mi resi al gracchiar; chè mille orecchi Non che un sol pajo avrien essi assordato. Filosofo divenni, ed al lettere Buona speme avea dato di sedere A scranna fra le tonache e i cappucci,

154

SERMON1
Del bliuri disputando, de' colori,
Del mezzan vacno, del piccin, del grande.
Ma l'impostura, che non mai rinvenne
Colla tegnente che al mio petto stèsse,
I' diseacciai; e, fitto all' arti belle;
Arsi e gelai; e se mai frutto trassi,

Pochi mel dican, ch' io soverchi ho in ira. Allor si mi dicca pian pian l'amico: Dolgomi; lo tuo spirto è già spacciato! Altri: E' s' è dato a far preda di mosche; Chi, Egli è ito; e chi, Pazzo divenne. Misero me, ch'io non sapea ove porre Il piè: tanti assassin m'erano a' fianchi. Per tal guisa veder puossi un ladrone Côlto nel furto da sbirraglia infame, Che s'aggrappa alle mura, e snello smnccia Di mano al primo; ma cotanti addosso Sgherri gli sono, e chi pel collo il branca, Chi 'l ciuffa pe' capcgli e chi pc' bracci, Chi pe' piedi, pe' lombi e pc' ginocchi. Con villanesca prova, che al fin ccde, E la gagliarda umanitade è vinta. Pur io tacea, nè ci spendeva accento, O allegramente nella mia tristezza

Cantreilando gía: Oli quassi cicelii Son nella mente, c'hanno gli occhi aperti! Era tutt'uno: e' mi fendean la unea; E chi per lo gheron tra via mi ferma, Dicendomi: A che mai si bravo ingegno Sotterrar nella Crusca, in un souetto, E le cose lasciar per le parole?

Mordea tra' denti l'insoffrente lingua, E gli uccidea tacendo. Un altro in gergo Zufolando venía da mille miglia La stessa intemerata. Altri cantava: Grilli, funghi, zanzare c moscherini, Cedete; è qui una masnada sciocca, Moltitudin di ciuchi; omai cedete. Che dirà il babbo mai, il barba e il nonno, Che sui figliuoli affidan lor vecchiezza, E con de' metafisici raggiri Sottilizzan sul ben della famiglia? Anche a lor in sul timpano ripicchia Dell' dito tal zolfa. Allo spedale Vanno i poeti, e son pazzi e da nulla. Immagina, lettor, se trafiggea Que' dolci il mal ronzio de' calabroni. Vedean che di magion denajo uscía, Ed in iscambio entravan de volumi Or nuovi or vecchi con il tarlo e il fumo, E a nugoli vedean stermini ciechi. Quanti peccati aggravano le schiene D'uom sacrilego c iniquo in mano al boja, Tante cred'io me n'apponean coloro. Lo strepito crescea; io disperato Volli lasciar l'incominciata via. Ma che? la calamita il ferro tira; Staccali un poco, a riunirsi vanno. Io tornai alle fresche almc colline, E poggiai poetando, e indi scesi. Oli stupor novo! Que' medesmi i' vidi Arrampicarsi per gli scabri greppi, E tentare il cammin, ma tombolando Far capo ne' burron, fiaccarsi il collo. Allor ridendo i' dissi: Orba genia, Che disprezzi? che ciarli? Anche i golponi La fanno a lanci c a salti intorno intorno Agli alti pergolati de' vignai,

156 SERMONI

E sprezzan l'uve perchè stanno in vetta. Odia Tántalo il pomo, che la fame In aria vede, e in sul più bel gli scappa. O piovan di San Cresci, o buono Arlotto, Come potean quelle due gatte mai Tenere in zampa due candele accese, Alla vista d'un topo? Elle son baje. Ecco i moccoli a terra, ecco sozzopra Le tavole, c si grida; e Arlotto ha vinto. Che vuoi tu dir l' Lasciateci le palme, . Chè il bel monte d'Imetto è il nostro segno. Frapporreteci un muro? E noi veggendo De' parnasici allori l'ardue cime, Sormontarem muraglie. A che non giunge Natura da bel spron d'onor sospinta? State pur cheti, o tamburel' di cuojo, Nè vi rodete, se voi sete ignocchi; Chè altrimenti noi faremvi un giuoco Da strabuzzar le occhiaje, e grideremo: Alto alto, gnatoni; e' si sa bene Che non trae calci il lupo, o morde il bue.

### SERMONE IX.

Al sig. abate Lionardo Marcellotto. — Sullo scadimento e perdita dell'Eloquenza.

Abbiau lingue medesme, egual palato, Gengie, stomaco e petto, e abbiam polmone: A che dunque spossata e facca e lonza È l'eloquenza? O Marcellotto, il sai Tu, che Plinio eloquente a noi vestisti Di toscana adornezza, e con tal forza,

Ch' ei stesso e il suo Trajan si racconsola, Vedendosi sì belli a' nostri tempi. Tu il sai donde il mal venga; onde accorrai Il mio dire, sebben favola a' molti. Giogo scabro, sassoso, arduo e selvaggio È il dar dritta censura. A che tu dunque, Omiciattol di stoppa, a tanto porti? Io son qual vuoi, e la region m'attaglia. S' altro non di', io t' ho nelle caleagna. Spesso tal quistion vagliai col senno Che natura mi diè, spesso tracciai Onde jattura a noi tanta venisse. Longin, maestro del Sublime, il tuo Detto quanto è divin! Pigrezza ed ozio Il sangue intirizzì, guastò il midollo, Tutto mise a ruina. E ben da pria Mi garbeggiò tal verità. Ma poi Tant' io non son, ch' io sputi così tondo. Veggo e m'adiro ehe i più dotti e radi Spiriti aneh' essi van serpendo, e in ghiaccio Cambian gli incendi, le saette e i tuoni. Ravviso io ben che un fratacchion che stia Squadernando alfabeti e repertori, Sarà sciocco e scipito; e Fracipolla, E in un Fracurradino fia gaglioffo A ricopiar bajuche e tantafere, Da sopraffar la zolfa degli Erminj. Nemmen parliam di cotestor, che espresso Precetto han d'ignoranza. A que' si volga Il sermon nostro, c'han le sehiene curve, E gli oechi rincassati per lung' uso Di dar pascol su i libri all'intelletto. Non più Casa o Boccacci, nè più s'ode . Greco o latin parlar toecante e maschio

SERMONI

Di dicitor focoso. Odesi un trillo Che ti vezzeggia, o un mormorar insano Di bombarda che assorda e che non fere, Nè s'innoltra nell'alma. Oh freddc baje! Ben veritate è dir: cosa che piaccia All' oreechia talpoco, agli ocehi passi Discernitor più fidi; ivi menzogna Zoppicando n' andrà d' incontro al vero. Su, leggiam dunque. Imbellettato stile, Strani pensieri, ma slombati e gretti. Leggi e rileggi, hai sempre quest' intoppo. Che sciagura? che fato? E chi infondea Viva eloquenza agli orator vetusti? Forse vil prosonzion di cicalecci, Animo freddo, ed ostinato a gloria Tumideggiando procaeciarsi e nome? Forsc argomenti a lanternin pescati, E fole e scioccherie da scolaretti? Al digrosso t'inganni. Era cimento Di belligero stuol; dubbio partito Di guerra o pace, e l'inimico a fronte: Uom dannato alle forche; o prigion rege; O pubblico vantaggio, o di se stesso. Salga Tullio ne' rostri, in pensier fitto Di dir contra Milon. Eccoti al primo Che qua e colà l'ocehio ne'l porta, e vede Spade affilate, eesti, sgherri, squadre Di stizziti scherani; un tentennio Di bravate e di cenni, un guatar bieco, Un vedersi anzitempo a brani c morto. Ben ciò diè spinta a cangiar tema; e sprone Tant' cbbe per Milon sua gagliardía, Quanto in bilico a lui era la vita. E ehi fur gli orator? Gente assennata,

Di robusto pensar maturo e sano, Del bel dire signora e dell'affetto. Sommi onor della patria erano il segno Cui tendea lor virtute; e contro i regi Avean baldanza, e il popol giungea core Al declamar, con favor doppio e plausi. Liberi sensi il cor mandava al labbro; Nemicizia e livor armava i detti Contro all'emolo tristo, e, fuor di bocca Qual folgore strisciando, in capo al reo Piombava: come al picchio dell'acciajo C' ha l'archibugio, e fumo e palla e fuoco Sbuca ad un tratto, e fere e squarcia e ammazza. A tempi nostri il faticare è noja; Son di bambaja i spirti, ed a tutt'uomo Non s'incontra la zussa, e sol sostiensi, Contro quel che il cuor dice, quel che giova. Cessa il motivo; cangiò stile il mondo, Fatto s'è pigro e fiacco e molle, e vana E pigra e fiacca e molle è l'eloquenza. Oh Italia sventurata! Pur il dolce Amor di patria vuol ch'io parli e gridi. Perchè non diero a tc, Vinegia, i numi Attica purità, idioma ornato? Sorger vedrem Demosteni novelli, Eschini, Ortensj e Ciceroni, e scemo Sì non saría dell'eloquenza il fiume. Sia pur ch'anche, mercè del vulgar dire, Dritto e ragion ne' maestrati tuoi Sì fermamente regni, che il pupillo, La vedova ingannata e il più tapino Contro il ricco e possente il suo racquisti. Ma che pro? Un gergon non fa mai lingua, E senza lingua è spenta l'eloquenza.

160 SERMONI Pur se men venne ira e furor Gentile, E se in ruina andò l'insana gloria De' Greci e de' Romani, al proprio lume Che raggiò dal Vangel santo di Dio, Ben si schius' ei le vere fonti, e un mare Non iscemabil di feconda vena. E ben vedemmo agli innocenti lustri Settimio ed Atanagio, immortai lingue, In fuoco accender detti, e l'idra atroce Di resia pertinace al suol confitta Boccheggiare e morir. Udimmo il magno Demosten del Vangel, Basilio, alto Profetico sermon dal petto sciorre, Instancabil martel, morso del vizio, Spron soave a virtute. Anche Cecilio, E il folgore d'Antiochia e di Nazianzo, Girolamo, Agostin ed altri pochi Eloquenza fer bella e saggia e forte. Ma a che tai prove? Oggi il Vangel s'intima, Ma il costume peggior fa retta al cuore. Come inculcar ciò che tu schifi, e come Ammollir l'alme tu di smalto e ferro? Vorrei più dir; ma poi, s'io più m'intralcio, Fin non ritrovo: tant' è vasto il mare. Non a sordo i' favello, e non per ira, O per invidia. Gran mercè del Cielo. Apron gli occlii i muccini, e a poco a poco, Dacchè hanno fiato e lingua, al ver dan scorsa. Di cotanto dannaggio altr'io non trovo Cagion di pondo. Adunque mozza è via Che metta al sommo di eloquenza? È mozza; Nè che s'appiani e' fia, s' uom non si scuole, E non esce dal guscio che 'l rinvolge.

Ardir si de'. Fatti a color simile

Ch' alto tuonaro un dì, fa che risponda A un Demostene, a un Tullio il tuo sermone, Il senno e il nerbo; nè voler tentare Cosa cli'essi offendesse; e si vedrai Che in tutto non è morta, ma che assonna Eloquenza, pel tempo e pel vil ozio.

# SERMONE X.

A S. E. il sig. marchese Cornelio Pepoli. Sulla mancanza de' Mecenati.

Soffia un gran vento di sospiri, un lagno Di letterati in ira al tempo e macri, Per mancanza di Tucchi e Mecenati. Che dir degg' io, Pepoli, onor di Pindo, Delle lettere asilo, e nobil sangue? Guasta è l'etade, ed il costume invizia, Dice talun; e sgualdriuella e chiasso Fa che i ricchi oggidì beano eterne Dimenticanze, come corpi morti. Dunque verun non v'ha che accolga e largo Guiderdoni virtute? Egli è bugía. A palpar regi stanno in corte i vati, E ancor cantano il di del nascer alto. Non v'ha duca nè prence che poeti Non assoldi e non fregi. E perchè lingua Di maldicenza contro il tempo aguzzi? Perchè l' arca non hai di denar colma, Non hai tenute a scioperare, e in ozio Impinguar la ventraja? Indegna brama D'un alunno d'Apollo! E non leggesti Che macre e smunte e di sparuto ciglio RACC. POES. SAT.

162 SERMONI Fur le immagin de' vati? E come al cielo Sull'ali t'ergerai sì corpulento? Lascia tali bajuche. Assai più in prezzo Povertate onorata esser devría, Che a' molti è scala e spron inclito a gloria, Ma lo spirto vien meno e appiccinisce, Che al dì d'oggi non ha l'uno nè l'altro Farnetico di sogni. A tutti omai Scevra il migliore, e l'intelletto appanna Donna che agli occhi appariscente e d'ostro Tinge le guance incarnatine, e mostra Poppacce e carnagion polputa e pingue; E in sottil ossa, che sostengon sopra Pellicina imbiaccata, anima d'aria, Ed aerea sostanza ingigantisce. Prendila, afferra; ella ti guizza, è vento. Quai fantasime cerchi le quale è il tuo Brutto delirio? Almen, se tanto debbe Per soprusi d'altrui tenersi fitto Filosofica testa, io son con teco. Pur taccia è questo di viltà, e dileggio Che frutta infamia a lor, collora a noi: Vinca il ver dunque. Su, parliamo aperto. Colpa è di lor ch'alto si stanno, e, in vetta A palagi di marmo, ignobil tetti Sprezzan di casolari e capannucce, Eterna colpa, ch'agio ed ozio avendo Annighittiscon con le mani ai lombi, E indegna femminella il cuor travolge. Un sarto diligente, un conciateste, Un castratel che il solreutte tocca, E snello ballerin furano i premi A virtute dovuti. Oh mal rovescio! Pur questo è poco. Ecco, un buffone, un guitto

Ha il core in man di chi il suo viver grave Esercitar devría co' dotti a scranna. Trabalzi d'allegrezza? Assaggia or l'agro. Peggior colpa è di voi, scrittorel' pazzi, Che piantate tai sette, error cotanti D'ignoranza e di boria, e falso liscio Date a' marron, che più i signor non sanno Discerner l'annacquato dal vin pretto. Salsiccia di gergon, favole storpie, Disonesti romanzi avran fors' anche Chi gli fiancheggi, e guiderdoni il male? Pur gli hanno, e vo' tacer quali e cotanti. A che dunque lamenti? a che sparito Piangere il vecchio tempo? O mecenati, Quanto scarsi mai foste, e quanto radi Spiriti ne fur degni! Or si vorria Ch' ogni imbratto e cartaccia eterni avesse Premj ed onor. Non nascon tanti allori Ne' boschi di Tessaglia, quanti ciusti Di poetuzzi ne vorrian corona. Quanti mai secol son che un epigramma Tanto denar riscosse! Oggidì Giove Se in ôr piovigginasse sopra noi, Premia, premia, dirien. Se saggio sei, Chi lo cerca terrai di premio indegno. Grida l'età che Mecenate è morto? Dunque è morta virtute. Oh che diss' io! Mi corrà una cavezza o un mazzafrusto? Vaneggiav' io: or or mi sveglio, e frego Con le nocca le ciglia. Or ben sovviemmi D' un libricciuol in lode dell' autunno. O pomifero autunno, il gran Francesco, Che de' Galli ebbe il fren, or più non ode L'Alamanni cantar. Il nuovo autunno

SERMONI Cerca altro eroe più degno. E qual fia desso? Un venditor da pegola e catrame. Chi si disgrada per sè stesso, è gito. Chi udir potrà che un villanzone, un fabbro Abbia lodi in Parnaso; e chi un vasajo Porrà co' sommi regi? Omai non soffre Alto signor tal ignominia; e dritto È che sien pari a' mecenati i cigni. Secoletto da fogne, or latra e ringhia Contro l'avverso ciel che non dà manna. Tura d'un sasso l'arrogante bocca, Nè eincischiar tai detti. Irato è il Cielo Che sì vil ti dimostri, e rizzi il capo Si alteroso alle stelle. Al freddo, al caldo Suda, gela, t'arranca e fa opra degna, Che il Ciel di mecenati allor fia largo.

## SERMONE XL

Al sig. Pier Antonio Novelli celebre pittore. — Sulle decisioni del volgo nella Poesía.

Udrai tu stesso, o Pier, sentenze immonde Uscir di strozza al volgo. Oh pazzia dolce! Ma ben gli sta; chè il crapuloso ventre Di pacchiamenti e vin feccioso e gonfio Sol può ruttar sozzure e recer puzzo. O Epicuro saggio, o gran maestro, E tuo già il mondo; tutto il sozzo gregge Fintando f orme ti vien dietro, e lascia Schifosi altit al naso e nebbia agli occhi. Pur tu forse nol festi; e tu almeno Se fosti immondo, non pur fosti sciocco.

Ahi secolo vigliacco! Or d'indurati-Cervelli è copia, or ignoranza è donna. Dimmi tu, Pier, quanti sedendo a desco Nell' osterie fumose e ne' bordelli Dando sacco a' bicchier, diluvio a' piatti, C'intronano gli orecchi; e, fuor uscendo, Vengono a rissa co' migliori, e fanno Sul poetico onor balzar sentenze? Spesso, qualora notte brnna toglie Il lume al finestrin, ov'io mi seggio Rugumando pensier', voci ed idée, Per dettar sano e breve, io m'alzo, ed esco Stratto e pensoso, e a un librajo m'invio. Siedo. Ecco vien su piè snello e danzando, Leggiadro in vista e il crin bianco per polve, Ma il fiato qual doccion vinoso e marcio. Salfreddino insolente. Appena in faccia Mi guata e dice: Olà dammi, librajo, Moderno libro. Poi dall'epa lancia Cotesto motto: Può miglior trovarsi Libro dettato da intelletto umano? Oh meraviglia! Leggi un sol foglio: ecco Vola e rivola, e pinge, e alletta e insegna. Oh strumenti di Dio immortai penne! Volgesi a me, e dopo aver belato Qual pecora ignorante, e dato il suo Tristo giudizio: Che ne di'? soggiugne, Con gravità che vuol consenso. Io chino Stizzoso le palpebre, e in un m'acciglio; Viemmi al naso la muffa, e fremo e taccio. Su via, l'intero or dimmi? Orsù dirollo. M'alzo, e dacchè un bel tacer t'è a noja, T'avrai, dico, un gridar peggior tre volte. Ammorbano l'Italia inique squadre

Di saccenton da broda. E Bayi e Mevi Dalle ciabatte al poetar sen vanno, E gli assiuol lor fan codazzo e rombo. Il tuo farsetto acconcia; va, t'aggira, Ogni città disamina. Ove mai Non ti s'affaccia un impront' uomo, un vile Saggiator di vociaccie in versi a forza Ficcate e ribadite? Odi una ciurma Di tamburi che assordano a picchiate: Picchia e ripicchia, tutto è voce e nulla. Or va, loda costor. Ov' io trascorsi? Gli autor sono di Augusto, è il secol d'oro. Ebria è la mente, e dissi e mal sapea Ciò che a dir venni. Troppo intese il colpo, E si fe' Salfreddin vermiglio e giallo: Volea pur dir, ma digrignava i denti. Su, dico, lancia fuor da quella chiusa Lo strale che m'avventi. Li non istette. Tossico t'avvelena; e, fuor che il prisco Rancidume e gracchiar di que' vecchioni, Tutto è broda al tuo gusto. Oh andazzo, oh andazzo De' pazzi! oh sacciutelli mal tarchiati! Io schizzo fuor la bile per le occhiaje; Pur mi rattengo, e dico: Eh alluma un poco Il cervel tenebrato. Ei tace e fugge. Iv' io il rattengo. Forse fia poeta, Dimmi, chi pinge in mezzo a ciel focoso Turbine che s'addensa, e in giro vôlto 60 Per forza del chius' aere n'assorbe Acqua, tegoli, sterpi e spazzature? Ovver chi sempre tuona, e vibra sempre Fulmini al cieco obblio, carnal fratello De' ragli tuoi? O chi sempre per l'alto Va bianco augel, mentre è corvo ed acceggia? Di Venosa odi il cigno: evvi poeta? Pochi o verun. Forse chi novra a dito E stira con tenaglie e piedi e voci? Forse chi scmiprosa e gerghi infilza? Pensal tu, saggio, cui divino ingegno, Cui mente più divina, e cui fu dato Lingua che scusi ed opre alte risuoni, Tu di cotanto nome onor darai. Via fugge il sciocco, nè ragione ascolta. Ascoltala tu , Pier. Dà legge il volgo A' nostri dì, alza alle stelle e sopra Qual è più tristo vate, e in ciurma indotta Vil cerretan dal volgo applausi accatta. Vivrà col volgo. Or tu ragion fa al vero. S'addrizza al tuo magion, giudice esperto Sulle viv'opre tue, garzon di fabbro. Sucido ed unto, e col salcio alla scarpa, Con duro feltro in capo i scaglion sale. Picchia, apri. Il ben venuto, ci siede. Poi mentre col pennel maestro in mano E con la tavolozza i color mesci, Poi destramente qua e colà ne vai Pennelleggiando le soggette telc, Ei s'alza torvo; e su, qua ombreggia, cd ivi Carica a rosso. Oimè! quel naso è curvo, Quell'è stiacciato. Ve' chiappa mal tonda. Oh se vedessi il cembalo di Biagia, Ch'io comperai al mercato! Non ridresti, O dolce Pier, dell'innocente ceppo? Sì rideremmo noi, se al par di quello Fosser oggi i censor di Apollo e d'Ascru. Ma e' scioperon decidon a bacchetta; Nessun gli opprime, essi van tronfi, e stanno Burberi in atto, ed otri vuoti in preda RACC. POES. SAT.

168 SERMONI A vento soffiator, son Aristarchi. Quante volte i' fui presso a turba insana Che ad occhi tesi divorava un pinto Quadro di Raffael? Oh bello, oh bello! S'udiva replicar. Pensa poi quale Facean giudizio? Un cagnuolino, un fiore Toglia il valor alla natura e al vivo. Romor crescea, e in sul partirsi ognuno (Ciò ch'io notai) gridò: Per quanto i' sappia, Eccelsa opra è cotesta. Altra fiata Fermai lo sguardo ove pittura informe, Scontraffatti visaggi e fuor misura Un ginocchio vincea l'altro d'un palmo, E gettati i color v'erano a macco: Oh bello, oh bello! il scimunito gregge Gridar sentii alle spalle, e in sul partire Bello, gridavan, s'io pur dire il posso. Oh di secol tradito indegna usanza! Pier, che ne di'? Io sto in orecchi, e ancora Non udíi mai che su' poeti in dubbio Stia il pizzicagnol vile e il zanajuolo A giudicar dall'arrogante strozza. Suono, armonía, voci mal dette e intese, Estro che vuolsi dal bicchier, natura Del pari al calamajo che al cessame, Filosofía mal rubacchiata, e voli Come di masso che dall'alto cada, Sono i pregi che il volgo ammira. Oh baje! Vati fien dunque i bacchi e le campane, E vate un pappagallo, un bertuccione E un pallon d'aria? Il fistol che v'assalga! Ciò che pinge materia, e cui più scorge Occhio che sia sol da natura istrutto, Mette dubbiezza, e gl'inesperti inforsa.

DI G. A. DE-LUCA

E ciò che l'intelletto in chiuse forme Sulle vergate carte ai sottil occhi Della mente ne porge, e che più ascoso Stassi, e a lung'arte e studio s'appresenta, Di talpe e gufi al giudicar fia segno? Guárdati la ventraja, e picchia e leva La mano, e ingozza quanto sai, che sperto Verrai, chè solo ad uso tal la bocca Hai come il ciuco, e che a scior voce Saría il tuo caso aver la lingua mozza. Dunque che fia? Tacere e dir, tutt'uno. Come ne' specchi buj, nemici a lume, Fisar ponno costor sole che abbaglia? Rintanatevi, o gufi, e non osate Appajarvi con l'aquile, chè al fine Chi al bujo vola, spesso cade; e spesso Il gufo a terra egli è favola a' putti, Spacciato a calci, e sull'imposte fitto Ispaventacchio a passerotti e nibbj.

### SERMONE XII.

Al sig. abate Giuseppe Cherubini. — Sulla Satira.

Lividi d'ira Sermerdocco e Furo Attorciglian gli orecchi, e co' catarri E con la bile ai denti van gridando: Ajuto ajuto, tamburelli e pive; Maldicenza di lingua or n'ha diserti! Che ne vien poscia? S'ei mi dan di nuso All'angol d'una via, volgonmi il zero, Mi fan fiche e visacci, e ad cpa piena

SERMONI

Ruttan le lor difese, e a ceppi rasi Il mio dir danno a ber per un peccato. Libelli iniqui, che conficcan sotto Al ruvido terren la fama cterna, Che crocitando han compra acceggie e corvi! Io soggligno, Giuseppe, e so che sozio T'avrò alle risa, e che m'udrai cortese. Entriam nel campo. O tu che scriver vuoi Satira intinta in nero aceto e sale, A che mai pôrti a sì odïata prova? Satira è buona, e sermon santo e pio, Che il vizio punge; ma per dolce guisa Corregge e non offende. lo appello a voi, Magni padri del dir, Basilio e Gianni. Sol ch'io vi legga, in me stizza s'infonde; Odio, m'adiro; ma chi innodio? il vizio. O tu che vuoi la satira più dolce, Dimmi, a che pro, se l'agro non ti ammenda, Ostinataccio, ammolliratti il dolce? Anche sappiam che con urbani motti E con sali lenienti a nobil alma Si fe' dar volta. Anche leggemmo in Flacco Urbanamente il mal corretto e domo. Dunque a che lo tuo stil non è men aspro? Urbano era il costume a' dì d'Augusto, Ma non erano urbani i ma' poeti: Il Venosin pien di faceti sali E sul costume, e pien d'ira su' versi. Recamen' uno o due? Vana fatica. Pria men aspro sia tu, pasciuto e pingue Nel vil pattume d'ignoranza e boria. Pria tu quegli orecchion stirati e lunghi A dolce ammonizion piega ed abbassa. Tu, caparbio di mente, e rose e fiori

DI G. A. DE-LUCA

In merto vuoi dell'insolente ardire? Facciamlo. E tu dirai spine alle rose. Mi di', Galeno: se ulcerosa piaga Ha l'ammalato, e cataplasmi e unguenti Non la risaldan, che vuoi tu si faccia? O medici e chirurghi, e che mai fate Delle cancrene e de' bubbon puzzosi? Al ferro, al taglio, a' scuotimenti, al fuoco Voi ne venite; ed il malato insano E pel dolor frenetico vi sgrida: Crudei, nemici, struggitor del sangue, Della vita e del spirto; e voi il sanate. Noi di piaga peggior più reo marciume Con l'inchiostro saniam; peggior genía Di matti infermi noi curiam col fiele Che satirica vena in lor distilla; E fremon forte, e ci torrien dal mondo, Purchè in ciò s'adoprasse in ciel la luna. Chi è più nero ed iniquo, ei che corregge, Od ei che il correttor vorría sotterra? Dolce correggi. Orsù, si faccia. Il tuo Morbo peggior ne viene, e più marcisce La fetida ferita, e a morte mena. A' principj fa forza, è detto antico. Mortale e il mal se il mal principio cresce. Quando il sangue è purgato e sano e buono, Picciol male che sorga è spento e muore A lieve medicina. Se in voi fosse Spirito puro, non corrotto e dritto, Nulla direm; voi senza cura il male Risanereste a cordialetti, a sorsi. Ma la santa moral, Cristo e 'l Vangelo T'interdice il mal dir. O augei di notte, Il Vangelo per voi egli è la pecca

SERMONI

Di Lucífer, d'Adamo e d'Iezabelle. Voi fate i torcicolli e i picchiapetti, E al bujo il codrion menate, e il collo Ritto tenete, e non badate ai piedi. Anzi il Vangel vuol correzion, vuol sferza. Ei non vi cape nella mente, e voi Dicifrarlo il volete? Alto, o Sorbona; Non più, chè i saccentelli punzecchiati Porran, cred'io, fra le dannate cose: Correggi il frate c' ha peccato. Aspetto Che alle prediche sante un giorno in ira, Costor nell'atre bolge d'Acheronte Pongano gli orator del Cristianesmo! Via, turatemi l'uscio, o peccatori, Ch' io non vorrò più briga e tacerommi. Finc' ho palato e lingua, io non son io Che taccia per bajocchi, o umana forza Di settari ignoranti. Io mai non seppi Veritate occultar sotto alla gonna. Leggier vizio non curo; e pestilente Corpo indarno è guerir. Chi medicina Non vuole di ragion, è come un cane Arrabbiato che morde e l'acqua fugge, All' arsiccia sua bocca almo rimedio; Guai se t'addenta, lo suo morso è morte. Vedrai la plebe con mannaje e ferri Sol per pietà gridar: Al cane, al cane; Accorr' uom, accorr' uomo. Io sferzo e batto Il contagioso, onde non anche appicchi Il morbo agl' innoceuti. E scrivo e dêtto Satire miti e dolci ed aspre e forti: Disonestà non svelo, e lunge sono Dal recar nomi veri, e'l Vangel colo. Ma se le lettre, che Vangel non sono,

Veggo tradite e a brani in man de'ladri, Tacer non voglio; e quanto più d'asprezza Armo la lingua, e ti saetto e pungo, Tanto oprar penso sautamente e bene.

# SERMONE XIII.

Al sig. abate Bartolommeo Piantoni. -Sull'abuso delle Raccolte.

Giran poemi per le man dei putti, Tronfi, slombati e senza fil di senno, Che sgridan le Raccolte. Eroica impresa! Ecco vien rosso il mar di Salamina; Temistocle ha già vinto. A terra l'arme. Vuolvi ben altro che versiere e baje, Tantafere, fantasmi e cacoete. Fregola e ruzzo e soja, come i gatti, Patiscono i poeti, e schizzan fuori Degli innocenti serviziali i versi. Ove tu vedi bombardier gajosi (\*) Incrocicchiar due lancie in mezzo a un uscio. Là te n'invía. Alto a' spuntoni, ed entra. Vedrai di drappi e preziosi arredi Ornato parlatorio o casa o tempio, E genti che ritornano e che vanno. Che è mai, e che non è? Sposa, Dottore,

(\*) Si allude alla costumanza veneziana di porre per cautela o per isfarzo uno o più drappelli di guardie urbane (dette de bombardieri per l'esercizio e perizia che far dovevano nel tiro di bombarda) ad ogni luogo ed uscio ove qualunque straordinaria festa celebravasi.

SERMONI Monaca, Frate, Medico o Piovano, Che appellan poesía alle lor nozze. (\*) Volar vedrai de' librettin dorati Con nastri e cordelline, e come gioje A circostanti offrirsi. In piè ti rizza, Porgi la mano e prendi. Apri: Oh dolcezza! Lo scrittor primo è quel che appunto sgrida E biasma le Raccolte. Almo rovescio! Leggi, che tu sia spento. Ecco gran giuri E spergiuri sull' arco al biondo Apollo, Di non cantar mai più di monacelle. A che giuri, sciaurati? A farne sperti Che a forza entrar voleste? i giuramenti Non cerchi vi condannano, od almeno Vi dan materia a incominciar la zolfa. Ma che fai tu, Bartolommeo, dirai, Che fai, che parli? tu piccino appetto A cerbacconi ? E come vuoi che regga All'epico tamburo un sermoncino? Poco dirò. Io non son Dante o Omero; Eppur, qual io mi sia, ho senno e mente. Peste e resia non son de' toschi versi Le innocenti Raccolte. Il sarto il dica, Che cifra d'alfabeto non raccozza: Dical la fante, e chi di refe e seta Fan le Raccolte serbatojo e scrigno. A che gridar? a che sgorbiar poemi Contro un male chimerico e alchimiato?

<sup>(\*)</sup> Si allude alla canzone che comincia: Ov è it Bucrfalo: al celebre poemetto La Tavola, il quale volendo difendere lo stile lombardo, venne profondamente dimenticato; ed alla canzone che comincia: Possente Diva Elettrica; tutte e tre produzioni di que' giorni ne' quali scriveva l'autore.

L'uso le vuole; e fin nel ghetto denno I miseri poeti alzare un trillo Che le guidaiche ceneri ravvivi. Son le Raccolte come brodi scempi E sciloppi da nulla. Il capo duolti? Rimedi t'addurran le femminette A biche e a ceste, e ti diran che il tale Medico in gran segreto a lor li diede. Forse otterrai salvezza: o almeno almeno La medicina non sarà tua morte. Qual mai dannaggio i cantambanchi fanno All' inclit' arte d'Esculapio antica ? Poco, o verun. Bensì i ceppi e i massi Che medici si fanno e non san nulla. Guasta è l'Italia, e i teneri studianti Succian velen dalle brutture vostre, Che veggon scacco dar a Dante eccelso, Dante, primo signor dell'alto canto; Al Petrarca, e a miglior del secol d'oro. E, come allocchi ed assiuoli in fasce, Scevrar non sanno il suon da' ragli vostri, E le tantaferate dal ver dire. Per te, Dante, son plausi i biasmi altrui. Secoli cinque, o poco men, ti danno Palma che vince ragli e micci e buoi, E ti fan sovr' obblio fama ed impero. Ma l'alma nostra, che s'incurva al male, Ne' fanciullini invizia, e a voi tien dietro, Poetuzzi da bietole é carote. E che fan le Raccolte? In un cantuccio Non guardate si stanno, e de' cartoni Si fanno tonacliette e banderuole. Dirai che assedian le infelici penne De' poeti viventi, e che son radi

SERMONI I buon poemi, ed infiniti i mali. Pure al fanciul, s'anche tai libri legga, Qualche fil resta a inerpicarsi al bene. Veggonsi spesso in le Raccolte i nomi Di eletto cigno non spregiato all'ombre Dei cantor dell' Eurota e di Micene; Discepol non indegno a que' tre primi, Onde fiorisce ancor il tosco Imetto. Ma sia. Son le Raccolte un morbo, un puzzo; Allagan l'universo. E che vien mai? Colme e ricolme van de' nomi vostri, Di passerotti, di marron di lingua, E di filosofía e di pensiero. Chi 'l Bucefalo canta, e chi la Tavola, Chi l' Elettrismo, o simili bajuche, Da infranciosare un popol di fanciulli. Che dirà Acciuga e Paffutone? Dica Che più gli accasca, io non lo curo o ascolto. Forse non dêtti tu per le Raccolte Nessun verso o sonetto? Alcun ne dêtto; Ma come cosa condennata al sonno Cader lo lascio, a far opera grata All' amico che 'l' chiede; e penso e fermo Tengo che le Raccolte un scempio unguento Sien, che male nè ben per sè ne arreca. Io scrivo e non mi lagno. E aperto dico Che gli imbratti di voi, non le Raccolte, Son le infauste comete in Lombardía A spoetare e far poltrire il mondo.

#### SERMONE XIV.

Al sig. abate Lodovico Lorenzi, celebre oratore. - Sugli Oratori sacri.

Il vo' pur dir, o buon Lorenzi, a un trebbio Di via m'attruovo, e non so d'onde i' m'esca. Qual da scudiscio trottola sospinta. Che sul pian roteando immobil stassi, E pur s'aggira sul fermato centro, E là ove manca forza, anch' essa manca; Tal io mi volvo in me medesmo, e cedo Ove la calca è spessa. Entro un gran tempio, E là da seggia rilevata un tuono Odo piombar di mantaco e di bomba. M'acciglio, e taccio, ed il mal fin n'attendo. Pensier frivoli, e modi guasti e frizzi, Dolce menzogna e liscio di parole Affascinando van le stolte genti, Talchè al romor di gargagliate e picchi Fassi per l'eloquenza e bujo e notte. lo sto nel mio covacciolo, e gli orecchi Sturo alle voci barbare: ed oh scempio! Veggio a un freddo pensier la ciurma indotta Dar polso, e sol por mente al volto, al sajo, Al rimbombare e al fremito de' denti. Stoltezza somma! A scranna stan sedendo Giudici del bel dir bastagi e sarti. Dan essi fama agli uomini, ed al sommo Alzan viluppi di quistion ravvolte, Che fanno a forza di polmon ventoso Ispauracchi, e suscitan catarri; RACC. POES. SAT.

SERMONI Ed anche le ciarliere femminette Voglion dar scacco a molti, e in ciel riporre Ispidi sacchi e tonache dipinte. Sia pur. Garbugli e tantafere ha in prezzo Il secol nostro. Salga ei pure i primi Pulpiti dell' Italia ornato, grave, Puro e facondo dicitore, e svelga Dalle sue barbe il vizio, e tuoni e fulmini; Mal fia per lui, chè le ignoranti schiene Volgerà il volgo, e rimarra diserto Sermoneggiando a tavolati e panche. E tal dall'ignoranza a' primi scanni Passerà, tratto da pallon di vento, Vano orator da pecore e da ghiande. Oh secolo maligno! Al dolce chino Ch'Arno irriga con l'acque, come un tempo Sul Tevero roman, a un Tullio il serto Novel scipito Seneca contende. E'l Vangel, che d'Iddio gli arcani schiude, Eloquenza verace, andar cattivo Sotto fasciumi di slegate voci E tropi rattoppati omai si vede. Ingiuria eterna! Tu tel sai, che a prova Vai disserrandol, se fontana è desso D'idée nobili e vere, e di sentenze Che orror svegliano e in un rispetto, e danno Più polso al dir, che ad esse il dir non faccia. Qual più robusto declamar di greco, O di latino dittator mai seppe Agguagliar la facondia alta e divina Di Paol santo? Ira di Dio, che i monti E i marmi fende, e suscita tremuoti, E di zolfo e bitume i picciol corpi Aduna e accende, e folgora su noi,

DI G. A. DE-LUCA 17

Tu'l rinverrai, sol ch' ei combatta l'empio. Vedrai scuro parlar, buja e profonda Maestà vestir voce, s' ei d' Iddio Gli arcani affisa. Minaccioso e forte, Facil, sereno all'uopo. O dono eccelso, Viva face del dir, Vangelo santo! Dimmi, qual sorge a te, se dell' avaro Flagelli il vizio, non saputa messe Da' detti di Basilio? E qual non nutre L' aureo tuo fiume di finissim' onda Il Boccadoro, e di Nazianzo il Padre? Son questi i spegli di cristal perfetto, Che riflettono i raggi, e fan dovizia A te di voci e di pensier maturi. Sano intelletto, a cespitar mal uso, Ove inzeppato altrui pur s'avviticchia, Vuol isbrattarsi, e più e più s'intralcia. Non tu a sgorbiar distesi fogli, traggi Da gruppi di gergon, che dicon nulla, Materia che a mezz' ora t' intertenga. Che ben ciotola d'acqua a spruzzi tinta Di buon falerno sol varrà per tôrre Untume al vetro, e a risciacquar gengie. Ned il fumoso greco od il polputo Ispano uguaglierà vil cerboneca. Perciò, se il molto in poco chiudi, e s'esce Di tua bocca alto senso e poche voci, E più il midollo che la buccia apprezzi, Buon senno fai. E buon per te, se il guasto E sparuto visaggio che la sforma, Tu rabbellisci, e allindi alla già spenta Eloquenza verace! Opra, e disonna Italia pigra; e a me reca il conforto Di dettar dolce, e tormi il fiel dal labbro.

#### 180

### SERMONE XV.

A S. E. il sig. Paolo Balbi. — Sulle scostumatezze del secolo.

Mordace è il tuo dettar, dicea Vinebro Con bava al labbro e con i denti chiusi. Ridea Verano, e: A te, dicea, l'accocco Letamajo di sterco, animal bruto. Di', se ti veggio fuor di senno e in ruzzo, Col freno di ragion dietro alle spalle, Ho io a baciarti l'orme e a spander gigli? Onde, e chi se'? Un vil pezzo di terra, Fangaccio lordo, suggellato a forma, Che l'alto guarda: alle crapule, al ventre, E a Vener sacro. E qual di bocca mai Sermon sciocco ne scagli? A che piuttosto Non dir: Si goda, e in pacchiamenti e in chiasso Erudita ignoranza il vin ruttando, Certezza di doman mandisi all'aria, E in nulla si risolva e corpo e spirto? Empia bestemmia! A che non s'apre e inghiotte Questa razza di vipere il terreno? E io dovrò tacer? Taccia chi teco Notte e bujo fa giorno, e il di sonnecchia; Taccia chi astretto a talamo tradito Vuol sgualdrinella accanto, e i dritti obblia Santi del matrimonio, e durar puote L'alpestre petto in risentir le fresche Figliuoline, e i garzon laceri e scalzi Gir accattando il pane, e di disagio O morirsi, o restar via più infelici,

Oh prava usanza! Al mattutino canto Del gallo vigilante, allor che i caldi Piumacci e in un le coltri inutil stanno, Tu incominci al royescio, e vai russando, E ruttando, e recendo in sulla sponda I trangugiati cibi e il vin cioncato. Breve è il letargo. E tu spolpato e giallo Sorgi con cave occhiaje, e olezzi puzzo Dal cavernoso naso, e le ginocchia Ti caggiono, e t'accosci pe' strapazzi. Oh diserta mogliera, a che pur gridi? ' E' ti dimena un mazzafrusto in merto, Vuol l'accattato pan, t'invola, ahi crudo! Quella sol cioppa che a lavor di mano Agghiadando e sudando comperasti; E rattoppata gonna e rotti cenci Fan che pianga onestà nel nudo petto. Grida, grida: esce il tristo. Or dunque dietro Teniamgli, e laceriamlo almen co' versi. Ghiotton da forche! ei vassi assai per tempo Fra peggiore genia. Su, sbevazziamo, Facciam le fiche a chi sente diverso. Esce digiun dal chiuso, e al prato vassi Vile giumento; l'erba ammusa e rode; Pascesi, e alfin satollo si distende. Se spirto di ragion un ciuco avesse. Alto pur ti direbbe, obbrobrio eterno! Alfin sazio il mio ventre, anch' io m'accheto E tu, uomo, retaggio di quel spirto Cui si curvan le vie del firmamento, E rena ed onda e quanto vive ed havvi A lui si sottopon, brutti e corrompi Dono cotanto? Pur sonoro e forte, Tacendo ancora, ei ti rimproccia. Udisti,

SERMONI Empio, il tuo Dio spesso fra tazze e grida, Come, d'Olimpo folgorando, il reo Viver minaccia, e come spesso un masso Rovinando d'un colle al suo comando Colpì rasente la tua fronte iniqua? Sentisti il gel che per l'esecrat' ossa E pel sangue protervo allor ti corse? Sentisti; e non sentir ti parve e piacque. Odi, sciaurato. Quanto più si colma Il gran calice d'ira, a cento doppi Verserà fuoco e nembi di saette: · Nè sottrarten' varrai. Or dove volgi Pel terrore i tuoi passi? Alla taverna. Chi vive ha in sua balía piaceri e mondo. Vanne: e che poscia fia? Poscia al bordello; Uom di carne impastato a tal sen corre. Balbi, interezza di costumi, e core D'indole egregia, e a ben oprar spronato Dal nobil sangue che in te alberga e scorre, Orror ne prendi e fremi? Or odi il peggio. Favola è omai la continenza. In frega È il mondo tutto, e al macchion stassi ognuno. Quest' era il colmo, o vaso infame e sozzo, De' vituperi tuoi. Un fastellone Di stracci, ed un carcame senza polpe, Due poppacce di stoppa, un naso informe, Due labbri nericanti, infermo sangue, Scabbia e peste maligna, alito d'arca, Fracida lingua e rugginosi denti Sono l'idolo tuo. E questo è impulso Scorretto di natura? Empio, t'accieca Voglia rotta nel vizio, e a tal t'induce, Che se alle braccia nerborute e ai lombi Muscolosi avanzar potei per dono,

Néstore Pilio, ovver Matusalemme, Marcio, slombato, mal reggente e freddo Pria tu vedi l'avel che incanntisca. Sia per tuo danno. Ma non giunto a mezzo È ancora pel sferzar d'Eto e Piroo L'infiammato pianeta. Or che disegni? Qual mai cura t' impiglia? Ghiottornie Condite con sermon liberi, e vino L'intemperante gola e il vuoto ventre Spalancato ne attendono; poi tresche, Poi di nuovo al bicchier; poscia al tegame; Poi Lálage, poi Frine. E sì conduci Gl'intenebrati dì del viver tuo? Fosse eterno il diletto, eterni i giorni! Posa dunque non hai? Qual posa un dolce Piacer che fa beati, aver mai puote? Beato? Io raccapriccio! Oh nuovo mostro Fuor de' laghi di Stige e dell' orrendo Gorgo d'Averno uscito! a che l'immonda Tua bocca non si tura? Omai mi sgrida, S'io satirico fiel spargo su' tuoi Nefandi vizj, o demon nero, o infame Soggiogator di Dio, della natura. Anzi io dirò che a' tuoi misfatti lieve Fia di Tántalo il cruccio e d'Issione; E che Astarotte ti sta sopra, e l'ugne Già t' ha nel capo; già ti tragge al fondo Del livido Acheronte: ivi altra pena Ti farà esempio altrui; iv' io con risa, Godiam, diro, dacche la vita è breve.

#### SERMONE XVI.

Al sig. Giorgio Cristoforo Bruchner. — Sull'Amicizia.

Figliuol di fabbro zoppo e affumicato Veramente tu se' fanciul dappoco, Amor, dell'amicizia avolo e padre. Dàlla a gambe, se vuoi, per l'universo, Lascia gli occhi e l'occhiaje, e mira e guata, Tutto è trappole e frodi. Ove mai sei. Amicizia, che bianca e trusparente, Schietta e leale dai pittor sei pinta? Se oggimai non imbruni, se' spacciata. Che dirai, Giorgio, a questo dir travolto? Ecco al testo la chiosa. In nobil alma Corrotta è l'amicizia, e nobil cuore Oggi chiamasi quel che fa il gambetto All'amico, e sel pon di sotto al piede. Sozzopra è il mondo. Or tu cerca a rovescio. Pochi sono gli amici; e se t'abbatti Pure in talun, lunge dal tuo pensiero Piladi e Oresti. Eroi non vuole il tempo. Il buon porcajo, che lo scaltro Ulisse Difese, il vastator di terre e ville, A stento or troverai; e se dal cielo Mentore non ne vien, per fermo t'abbia Che i Telémachi alfine al suol n'andranno; E un fabbro e un fonditor fuligginoso Candid' alma terrà, bianca amicizia Asconderà sotto al mantello nero. Qual bujo mai t'annuvola la mente?

Amor e societade, aurea catena, Che terre a terre e mar a mar congiunge, Effetto è d'amicizia. Amico istinto Di giovarsi l'un l'altro a tal l'ingegno Assottigliò, e tanto seppe e volle. A che non dir: d'oro esecrabil fame, Sete di sangue e cupidigie inique? Il mercatante, se si volge addietro, Le paterne ciabatte odia, ed arrossa. Il soldato le man sanguinolenti Fatto vecchio rimira e intirizzisce. Apron stragi e rapine a somma altura Contaminata via; e chi su i stinchi Rizzasi al ciel, sdegna la madre antica. Anche ciò sia. Ma degli umani ingegni Sperto poco tu sei; vanne alle piazze Di città popolosa. A due, a quattro E a ciurme a ciurme gli uomini contempla. Vedrai non scompagnarsi mai dal fianco Scorubbio e Sdruca; e notte e giorno e ognora Disgiunti e soli mover piè non sanno. E che fors' io non sôllo? I' vidi anch' io Questo belletto che la frode imbiacca, Questa occulta malia! Ahi! che son questi Un cicisbéo che è in frega, e bacia in bocca, Col tradimento a mezzo il gorgozzule, Il marito di lei ch'è la sua vita. Oh fusa torte! Oh amicizia greca! Anche quell' altro ti fa inchini, t'ugne Di lodi, e l'epa t'addolciscon nere Tazze di Colco e di Sicilia. Bêi, Misero! il tosco, e senza pro t'avvedi Ch'egli era espïator d'un tuo rivale. Quel letterato che tu vedi al sommo

186 SERMONI Portato dal saper dell'intelletto, Quel che adori e commendi, è tuo nimico. Trasogni, o besti? Invidia empie le vene, Invidia detta voci, invidia nutre Sotto labbro ridente ostica bava. Se una pagliuzza t'ergerai da terra, Ha timor che'l raggiunga. Al-suol ti fiacca Con maldicenza e con dileggi. Or quale, Qual v'ha amico fra noi? Al bujo siamo. S' ove il cuor picchia, la natura industre Formato avesse un finestrel di vetro, E d'ognun il pensier vi si scoprisse, Nemicizia l'ajuol sì non trarrebbe. Bel privilegio! Or chi è reo da culla, Chi crebbe e incanutì fra le doppiezze, Appanna il mal. E chi è sincer non teme Di trovar dolce aspetto, anima nera: Uom che dritt'opra, con diritta lance Altrui misura, e del suo cor ne finge Un ugual in altrui. Ahi mal tradito! Sotto a costole e a pelle sopra pelle Stassi cor d'uomo: mal si scerne; ed anche Fôra inutil, se su scritto non fusse Checchè macchini o pensi. Or tu vorrai Tutti fraude gli amici? Io n'ho da cento Che a fiamme e spiedi lancieriensi in mezzo Per salvarmi la vita. E tu tel fingi? E tu, sciocco, tel credi? Fin che il vento Avrai in la poppa, e spirerà secondo, A mille a mille novrerai gli amici. Mugge il mar, fischia il turbo, s'alzan l'onde, Tutto è nugoli c furia: e tu sei solo. Quanti ti fan moine, e dictrovía Ti corrien d'un coltello! Oh quanti in bocca

Terrien veleno, e'l schizzerien baciando! Hai mille amici? Se' tu posto in rissa, Fai all'amor, hai una lite? Il primo Che di soppiatto t'auzzò, ti punse, Ti ghermì, ti spacciò, e' fu l'amico. Hai mille amici? A comperar t'invia Da lor drappi, lenzuola, e seta e lino; T'accheta a loro; tu se' côlto, e il prezzo Menomerebbe tre cotanti altrove. Dunque non sonvi amici? E quanti libri S' hanno di Buonafede e Costantino? Assai è averne un pajo per volume: Fuor di Patroclo e Achille, Acate e Enca, Trovane un sol, se puoi, ch'io ti rinego Omero, il Mantoano, e chi si sia. Ben si sa che fin seppe al padre un figlio, Al donno un servo, ed un amico all'altro La stoccata menar. Lessi che tale Che appellava metà dell'alma un buono Che sel bevea, sur un spagnuolo legno Passeggiando con lui, gli diè la pinta, E trabalzollo in mar. Crudeltà somma! Per buscacchiar pochi quattrini e poche Tenute del meschino, a tal s'indusse. Sgozzapolli e beccaj, anime eccelse, Che rotte a mille vizi il lezzo sete Dell'umano legnaggio, a voi si volge Il mio sermon. Sol voi palpabil sensi D'amicizia nodrite. Oh quante volte Un di voi assalito, i' vidi a ciurme Accorrer con coltelli e con schidoni, E al periglio ritorlo! O fabbri, o sarti, Villani e legnajuol', solo fra voi, Benchè anche rado, l'amicizia aggiorna.

188 SERMONI

Ah, di nobil casato ignobil uomo, A che nella ragion la cedi a bruti l Vanne al bifolco che s'affanna e piange: Lo perchè ne domanda. Eccotel piano. Di due giovenchi, che aggiogava sotto A un aratro medesmo, un n'è perito. A leggér colpo uom vil lagnasi o ride: Qual maraviglia? Ma al villano rude D'umanità il cor non sossre, a vista Del dispajato bue, amico e sozio Al defunto animal, che ahi lasso e solo E inconsolabil si lamenta e mugge: Non più prati, non erba e non più fonti, Non aratro, non giogo. E tanto puote Amicizia in un cor ferino e bruto? Sì, tanto puote a rossor nostro, a duro Cruccio di noi. Appara, anima vile, Natural dritto, più che in Volfio o Grozio. Dall' armento e dal gregge. Anche tal scuola Opra è di Dio. O Salomon, ben fosti Saggio da ver, che il motto pronunciasti: Tutt' uno è ritrovar tesoro e amico. Quanti arricchiscon per tesor trovato? Radi tra noi. Radi, o veruno adunque Sono gli amici, ed amicizia è un nome.

### SERMONE XVII.

A S. E. il sig. Francesco Muazzo. — Sopra le avventure de Libraj.

Muojo all'udir, dicea un librajo, il busso Che fan le genti: ecco libraj novelli, Novi romanzi e nove poesie! Aspetto ancor che a forza di volumi La merceria si cambi in biblioteca. Ingozza appena il detto, e grida un altro: Veggiamo i chiassolin, le vie, ogni buco Gir pien di cartapecore, cartoni, Corone d'ossa, cuffiettine, nastri, Forchette, astucci, e non di que tesori Che rammassati si vedeano in mostra. Drapperie d'oro, damaschin, broccati, Indiche tele e persian tappeti Sonsi rivolti in frontespizi all'aria, In vasi e guainette da coltelli. Ma a che lagnarsi di commercio spento? Oggi la patria ha traffico di menti: Il patrimonio aggreva, e impoverire Ciascuno vuol, per aver gloria e nome. I rozzi Marchi Poli in alto mare Spieghin le vele, e navigando a prova Discopran nove genti ed altri mondi. Che gioverà? Fien mercatanti scemi Di buone lettre e di filosofia. Qual più stretto commercio de' studianti Che varcan d'oltre mari ad oltremonti, Con otricel di vetro e canna agli occhi? Rise il librajo che a un sermon sì lungo Per refezion udi chiedersi il novo Romanzo della Giuocatrice al lotto. Fra sè ci diceva: Oh bestia chi l'ingegno Usò aguzzar il primo, e stillar vivo Il sangue ed il cervello in sulle carte! Cred' io questa una sferza, un diavol rio Che l'uom flagelli pel peccato primo. Alla bottega si bisbiglia sempre

SERMONI Ogni di su' poeti: O inutil ciurma! O tornagusti della ricadia! Alcun dirà: O menti a numi nguali! V ha chi susurra imbrogli, e poi gli viene A battezzar Geometria di Euclide. Son ignorante, ma l'attacco al cielo, Se, in sì gran discordanza, il nome infame Mi volesse largir di letterato. Sì, il librajo dicea; e miglior motto Non uscì dalla bocca di Solone. Orecchio a un altro. Viene al banco mio Un impronto fanciul d'un lustro e mezzo, Con coda di capei, con toppè irto, Con indosso un mantel rattacconato. Mi fa un inchino; e d'una man mi porge Una lettera, e tien nell'altra un libro Che pareva il giornal dalle ragioni. Apro. Saluti, poi scongiuri e preci, Ch' io lo stampassi. Vo con l'occhio al fondo; Veggio soscritto: Il servitor Bassino. Dico fra me: già di romanzi è andazzo; Io stamperollo. Ei m'inchina e vassi. Sfascio il volume, il do a vedere a molti; Tutti gridan: Uh, uh, che sconcio è questo? Indovinate? Era il Bassin quel citto. Eran sue quelle lettre; e il trafurello Acchetare il furor delle gengie Con satolle volea di libri e soldi. M'avvidi, e gli mozzai la speme e l'ali. Guai pel Turpin dagli anni diciassette, Se il prezzolato correttor de' torchi Non ponea a nicchia accenti e lettre e punti! Rucellai, fâtti a' muri, che la tua

Jonadatica lingua alfin cedea

Ad una ortografia da scriba e putto. In fin poco mancò che il Meccnate Questo Flacco piccin giù delle scale Tombolar non facesse co' cazzotti. Ei buscacchiar credendo e dobble e roba, Pappò senza lo scotto, e poi trovando Le man colme di vento, gli convenue Pignorare il mantello all'osteria, E alla patria tornar lacero e spoglio. A che questo narrar? Ebbe lo spaccio Il romanzaccio tristo, e assai peggiore Di que' che Giambracon sciorina e piscia. Datti un pugno in sul mento. lo scristianisco Al vedere un giojel del secol d'oro Forbito e netto, e in carta fina impresso Dal Tartini o Comin, di mano in mano Gir comprator cercando. Oh vitupéro! Chi 'l stampa gli convien spacciarlo a peso. Non maladici, o dolce, questi Plati Che sputan tondo con le lacche in scranna, E ti fan gittar risme, inchiostro e bezzi? I comprator chi sono de' volumi? Un damerin che con romanzi iniqui E con libidinose farse e drammi O la dama corrompe, o sè l'amica. Un fante a compitar mal destro; un sciatto Ch' ha penuria in la tasca, e vuol soltanto Mctafisiche baje e pappalardi Ad intronar le tempie; un scioperone Che non sa boccicata. Odi resia. Fuvvi un cotal che gli orecchion tendea Al dir de' saggi; e s' e' citavan Gellio, Se'l comperava in fretta; e sì pervenne A empir le scancerie d'un dolce misto.

SERMONI

Un se n'avvide, e domandollo: Hai forse Il coito de' morti di Strabone? No, rispos' egli, e salutollo e andossi. Chiede un librajo, e risa e cessi e siche N' ha per derrata. Or son giudici questi Da sugna, da cantine, ovver da libri? Inclito pregio de' Muazzi antichi, Nobil sangue de' padri di Vinegia, A calmar le rivolte del ribelle Genio cretense pria spedito, e poi Pien d'amor della patria a noi donato, Fa qui ragione, e ne proteggi il vero. In questo secol che il massiccio ha in core, E insolentendo fratellanza e lega Mette fra il pane e la filosofia, Dimmi, quanti vi son che sarien massi, Se lor togliessi del Martin la scala, (\*) O il Chambers in lor pro volgarizzato? Quanti poi v'han che a forza di sperienza Saettan l'ignoranza co' lor detti, E veston di sapcre l'intelletto? Oh commercio de' libri! Oh quanto poco ' Giovi a' mortali! Oggimai son le carte Inciampi e laccinoletti a' Baviuzzelli, Che la dottrina van succiando a sorsi. Parlan di tutto; ed oli qual miglior senno Farien, tutto tacendo! Alza, o librajo, Alza la voce, e di' pur che non sai, Fra quanti ascolti, dir: Io ti conobbi. Egli è il Vangel che i comprator de' libri Domandano i peggior, e i buon si stanno

<sup>(\*)</sup> Si allude alla Gramatica delle scienze, agli Elcmenti delle scienze, ec., di Benjamino Martin.

193

DI G. A. DE-LUCA Legati, e coi cartelli alle tignuole, E i ragni su vi ordiscon le lor tele. I libraj stan ridendo di que' pochi Che s'hanno pe' miglior. È la canaglia Che alfin li vince; alfin mestier non hanno Di patteggiar co' dotti; ma que' soli Prezzan, che fan scemare il magazzino. Ma il sermon rivolgendo, o buon Muazzo, Al tuo saper, alla tua rara scelta Di buon volumi, io dico che tu sei, Che la quistion solvesti. O don, che sempre Grave favelli, e sei saper se taci, Saper se parli; onde a gridar si fanno Che il secolo è appestato, e non val cura. Dunque quai nicchi o chiocciole nel guscio Tirinsi i buoni, e i tristi volin alto; Ma storpiar non potran l'antico motto: Ch'arbore tristo non dà frutto buono.

## SERMONE XVIII.

Sopra un cotal Frate nimico del Bembo.

Un sciamannato frate, un villanzone Sordido in vesta e ghiotto di tabacco, Petulante sofista di polmone, Giudice fassi, e a dar pervien lo scacco Al divin Bembo. Orsu diguazza il bacchio, Musa, e dà un sergozzone al nuovo ciacco. Allarga, allarga nel tuffarlo il giacchio, Onde annacquato al fondo gabbi il pesce, Mentre il tordo al diretro io mi spennacchio.

RACC. POES. SAT.

194

Eccovel qui, che avvinazzato ei n'esce Dal refettoro, e aucor l'epa gli pute Di pattume, ch'è incotto, e al naso incresce. Schiwa l'uscio alla cella e gran dispute

Schiava l'usció alla cella, é gran dispute, Russando in piume, far co'travi ei sogna, Finchè'l sveglin del bronzo le battute.

Il sacco indossa, e fatte sue bisogna Scende le scale, e con un cuojo sotto Fa del Platon quest'esecrabil fogna.

Ringhia barbari detti, e latin cotto
E' si cred'esser, mentre mezzo è Gallo,

Arabo, Italian, Tedesco e Scotto. Inclito d'Ippocrene e buon cavallo,

Ancor mezz'ora, mentre e' spiega, astienti A fargli in sulle chiappe un brutto callo. Scntil ch' e' fa baldoria e mostra i denti,

E Gravesande e Galiléo ripete,
Con Pier Gassendo e cogli autor viventi.

Si spalanca la porta.... Oh là correte,

Scolaracci di senno e mente cassi, Uditel, ch' e' dirà di cose liete.

E vi dirá del gran Sansone i chiassi, Quand' arma filosofica nel cesso Trovò da far tra filistéi fracassi. E vi dipingerà fors' anche in gesso La figura del remo in acqua infrant

La figura del remo in acqua infranto, E la spiegazion daravvi appresso. Poi qualche frasca suo scolar frattauto

Suonerà il cucco, ed aprirà quel vaso Della trit' erba ond' egli è ghiotto tanto. Lorderassi con quella e ceffo e naso:

Ah scioperato! e in quel ch' e' dà 'I starnuto: Viva ella, e il Bembo, dirà un putto a caso. Intendendo con ciò dargli tributo Di virtù degno, mentre il pone a paro Di un cotal uomo, quale il Bembo è suto.

Oh vacci scalzo! allor dice il somaro: I' sarei grande s'otto ciance avessi Intinte in Arno? eh tu se' ancor scolaro. Per quanto i libri suoi io mi volgessi,

Sol quattro versi fummi intender fatto, E que pareanmi ancor slombati e lessi, S' ei di greco sapea, le lingue a un tratto

S' ei di greco sapea, le lingue a un tratto Apprender voglio: e poi basta ch' i 'l biasimi; Egli è da nulla: son briaco o matto? Oh, soggiugn'io: potrai tu dire, annasimi

S'io mi so di cantina? e la bestiaccia: Statti pur saldo: eh ch'io t'odori spasimi?

Golpon ci sei: udite, genti, e' spaccia D' aver buon senno, e tracannossi a josa, Onde immondo ancor pute, la vernaccia.

S' ei da ebbro suol dir schietto ogni cosa, Sol del gran ber mentisce, e il ver ci narra, Quand' al Bembo divin e' fa la chiosa.

Oh cervel guasto! Dunque pôrti in sciarra Vuoi co' miglior ch' abbiansi nome al mondo? Sì sì, dic' ei, ho testa anch' io bizzarra.

Bizzarra eh stolto! or io così rispondo: Sta l'asino alla lira: è un detto greco; Tu 'l capirai; te l' ho fatt' io più tondo.

Strappa, sbrana, sarai più gnocco e cieco: Gnaffe, s'arrivi a saper fare un verso, Voglio esser turco: alluciami pur bieco.

Un argomento io ti vo' far converso:
Pietro Bembo è un grand'uom: guatalo adunque,
Ch' ei si ride di quel che ha per te perso.

SERMONI Odi un Varchi, odi un Casa, odi chiunque Lui di tre lingue quasi farlo padre: Vedil qual astro folgorar dovunque. O Veneziano illustre, alla tua madre Deh torci l'occhio, e mira un frate grasso Detrarne all' opre tue con voci ladre ! Deli, Pégaso dal ciel manda qui a basso. Onde un calcio gli dia tra coppa e collo, Ch'io riderommi e faronne gran chiasso. Perchè se vincer con ragioni i' sôllo, E' si dibatte, e non apprende nulla, Sì ch'io bestemmio, e fogli in fronte il bollo. Un Fiorentin che Il dolce stil da culla Sortì sì netto, se perfetto e' viene, Suol dirsi che buon pasto e si maciulla. Ma se dar legge a' Fiorentin perviene Sulla nobil lor lingua il Bembo nostro, Di', frate, quale onor gli si conviene? E se d'amor col ben vergato inchiostro Mosse secondo del Petrarca al segno Nell'ombroso di Pindo eterno chiostro; Tu, perchè al tergo l'appannato ingegno Ali non giunge per seguirlo, abborri Un uom di tanta riverenza degno? Dammi inchiostro di sal, Musa; soccorri All' uopo mio, dammi mordace penna, Che cogli arditi io non so far lo gnorri. Ahimè! che ho detto? ecco e' col dito accenna Silenzio a' putti, e fuore tragge un foglio D'Aristotel col testo d'Avicenna. E tinto a sgorbi, e sopravi molt'oglio,

Onde ostenta gran studio; or e' mi dice:
A un sillogismo in barbara ti voglio.

Ognun che in beffe perdesi è infelice; Ogni verso del Bembo è pura foglia: Ergo . . . vincesti eh! vatti felice.

(\*) Ma no: focaccia per biscotto rendo,
Chè dritto è questo: io contro te ritorco
Ouesto tuo sillosismo a maraviglia:

Questo tuo sillogismo a meraviglia: Il Bembo men degli tuoi scritti è sporco; Insegna più co' versi la virtude

Di quel tu facci, e può mandarti all'orco.

Pian pian, rispondi: egli ha rubate ignude Qua e la le rime e i sensi del Petrarca;

Or guata se davver fu ingegno rude. O mostaccio da salsa, o gran Tetrarca,

Perc'hai de' stracci altrui tu la ciabatta, Vorresti al Bembo dar la stessa carca. Sei senza senno! Or dunque il Bembo imbratta

I fogli, e fanne uu guazzabuglio sozzo, Quando il mele va a côr di fratta in fratta?

Ah t'avess'io pel mento, e giù dal gozzo Il tolto altrui tu scannellassi a goccia, Onde ogni autor hai smantellato e mozzo.

Le mani al petto, al traditore! increcia, Che i pulcini non sui scaecia e disperde, Quando attorno le van, la cauta chioccia.

Tu m'intendi, e già sei ridotto al verde: Or vanne, ch'Agostin a chi fa I furto, Dice, s'e',non ridà, che l'alma perde.

Dice, s'e' nou ridà, che l'alma perde. Ma vengluiam sulle sciarre ad un nuov'urto: Dimmi, se far dovessi in poesía Di lui nel tor saresti mai più curto?

<sup>(\*)</sup> Qui si vede certo disordine e certa sconnessione di rime nel testo, e mal si vorrebbe accomodarlo. Il senso non resta punto interrotto. (N. del Poligrafo.) RACC. POES. SAT. 13 \*

SERMONI DI G. A. DE-LUCA No, francamente dici? o gran follía! Saresti l'asin che ragghiava sotto La pelle del lion che un di I copria. E se con questo tu, che sei merlotto, Faresti gli asin scompisciar di risa. E di beffate ti verria lo scotto; Torna il Bembo a guardar per altra guisa: Versi e prose purgato e schietto schietto, E sul gusto miglior, di far t'avvisa. Qui sì che ti dibatti. Io son perfetto In cotal arte, mi rispondi, e un cece Lui non istimo, e al par de' granchi il metto. Guardati, o penna, non toccar la pece, Non t'imbrattar su chi bestemmia e sghigna, Che il lezzo appesta e mille miglia e diece. Baccellon, tu latin? eh, s'hai tal tigna, Graffiala, o sciocco, che sarai quel desso, E peggior sempre: oh quanto vuoi digrigna. Io ti saluto col mio Bembo appresso; Guatal: non addentar mai l'opre sue,

E l'assioma a studiar fâtti spesso: Che non dà calci il lupo, o morde il bue.-

# GIUSEPPE BARETTI

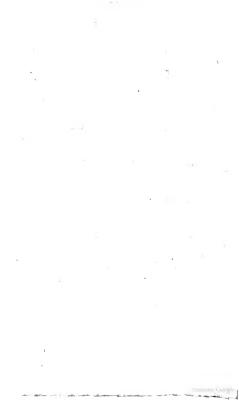

## RIME

ъı

### CIUSEPPE BARETTI

#### CAPITOLO

Egli mi viene una stizza bestiale Allor ch'io leggo qualche autor francese Che sputa tondo, e in zucca non ha sale. Con tutta Europa egli viene alle prese, E sempre disapprova e danna e biasma Tutto quel che non è del suo paese. Di lodar Francia sua tanto si spasma, Che chi Francia non vede non sa fare Neppur di pan bollito un cataplasma. Chiunque vuol co' piedi camminare, Chiunque vuol toccare colle mani, Bisogna vada in Francia ad imparare. Ma che dirò di que' cerve' balzani Fautori, ammiratori e lodatori Di questi sputatondi oltramontani? Le dotte dame, i sapienti signori, Non solo si vergognan se non hanno Francesi i parrucchieri ed i sartori; Ma non leggon mai altro in tutto l'anno Se non romanzi, e frottole e novelle Venute d'oltramonti col malanno,

Che hanno legature molto belle,

E non contengon nulla, o la dottrina Te la sbucciano solo in pelle in pelle.

O grama Italia, o Italia meschina, Perchè produci ancor poponi e fichi Per chi ti disonora e t'assassina? Perchè questi moderni li nutrichi.

Questi moderni seri infranciosati Che somiglian sì poco a' loro antichi?

Saper non denno questi scioperati Che non soltanto gli scrittor romani

Tutti di qua dall'Alpe sono nati; Ma che anco i loro imitator sovrani,

Dante, Petrarca, l'Ariosto, il Tasso Furono tutti quanti italiani.

Italiani fur tanti, ch' io lasso Indietro per non far la litanía, Ch' ogni Francioso tengono giù basso:

Tanti che insegnerebbon poesía A' Francesi non sol, ma quasi a Omero: Scusa, lettor, s'io dico un'eresia!

E istorici eccellenti, che mestiero Saría d'una leggenda lunga un miglio Chi ne volesse il catalogo intiero:

Critici che di ferro avean l'artiglio; Filosofi che avean la barba bianca, E teologi puri come il giglio: E tanti e tanti che con ala franca

Volâr per tutte le scienze e l'arti, Che a dirne di cento uno il fiato manca. Questi prima e poi quelli d'altre parti

Leggano i figli della nobil terra Che tu, padre Apennin, per mezzo parti, E allora, se il giudizio mio non erra, Cioè se qualche po' d'ingegno avranno, Alla ragion più non faranno guerra.

Da sè medesmi si convinceranno

Che per aver diletto o documenti Di gire in Francia ancor d'uopo non hanno. In casa abbiam da illuminar le menti,

E da dar gusto al cuor quel che abbisogna: Se in Francia è un libro buon, qui ve n'ha venti.

Firenze, Roma, Napoli, Bologna, Milano, Pisa, Padova, Ferrara

A Grecia antica non farien vergogna. Gente han prodotta quasimente a gara

Che penna usato ha in pace, e in guerra spada,

Che fu in ogni cosa illustre e rara. Nè v'è di questa nostra alma contrada

Un angolo, un cantuccio sì deserto, Che di qualche grand'uom lieto non vada.

Un ampio campo io qui mi sono aperto, E potrei dire mille buone cose,

Ed il nostro pesar coll'altrui merto; E a voi, donne d'Italia permalose, Che fioracci ed ortiche ite cogliendo

Nell'orto d'altri, e in casa avete rose, A voi potrei con un tagliar tremendo Cader addosso, e mostrarvi che il clima

In cui nasceste è un clima reverendo; Ma il ruvido Aristarco ha troppa stima

De' be' vostr' occhi, e col muso m'accenna Che guai s'io volgo contro voi la rima;

Però mi fermo, e tempero la penna; E voi, signori, non vogliate ch'io,

Ch' io vi bastoni un di con un'antenna.

RIME

201

Io d'onorarvi ognor cerco e disio; Ma quando poi alcun di voi ritrovo Alla ragion retrogrado o restio, Signori miei, ad ira allor mi muovo,

Allora meno giù botte da cieco
Da non guarirsi colla chiara d'uovo.
Studiate adunque ben latino e greco,
E poi badate all'idioma vostro;
Nà fette a' Gelli colconomente l'occi.

Ne fate a' Galli scioccamente l'eco; E allora un calamajo pien d'inchiostro In vostra laude io vôterò, che spero Onor faravvi più che l'oro e l'ostro. Ma se con vostro sommo vitupéro

Ma se con vostro sommo vitupéro Voi tirerete innanzi a far le bestie,

#### TERZETTI

Scritti ad un Amico d'un Poeta Frugoniano

Dite un poco a quel vostro Pretacchione, Che quando vuole far versi per nozze, Non istomachi tanto le persone. Non dico che non usi frasi sozze:

Ma non vorre' neppur ch'egli adoprasse Certe lubriche immagini mal mozze : Vorrei che con ritegno egli parlasse; Vorrei che il molle seno e il casto letto E i casti baci da un cauto lasciasse.

Così procaccerebbe più rispetto
Alla sua toga, e un certo soprannome
Non gli saria così sovente detto.

Faccia pure scherzar le bionde chiome Sulle guance vermiglie, e sulle bianche Spalle soavemente, io non so come;

E batta pure a suo piacer le franche Ali, e sen vada a ragionar col fato,

E parlare per forza lo faccia anche;
E, giacchè tanto è a lui concesso e dato,
L'oscura sede sua prema, e ne faccia

L'oscura sede sua prema, e ne faccia Uscir più d'un oracolo sguajato.

Corra di Dafne, nuovo Apollo, in traccia, E i verdi rami in cui già furo un giorno Di colei trasformate ambe le braccia,

Strappi egli pure a suo talento, e intorno La chierica sen cinga, onde ne appaja Come la statua di Virgilio adorno;

E numeri a migliaja ed a migliaja

Gli eroi tolti di man del sordo obblío, Assassinando il Guidi e I Filicaja; E stírsi a tu per tu col biondo Iddío

E stíasi a tu per tu col biondo Iddío, E di mano gli tolga l'aurea cetra Sempre che di cantar gli vien disio;

E i nomi altrui faccia volar sull'etra, A cavallo a'suoi carmi, e invidia intanto Si rompa i denti, mordendo una pietra;

Ed in purpurea veste o in croceo manto Vegga scender Imene dalle sfere Per la virtù del magico suo canto.

Di tai baje n'infilzi a suo piacere; Chè lo sfogar in versi la pazzia Non fu mai finalmente un mal mestiero,

Ma da pudichi talami si stia Alquanto lunge, e da' lor puri lini La sua poco pretesca poesia: 206 RIME DI C. BARETTI O noi pure usciremo de' confini, Della nostra modestia secolare, E canterem noi pur certi latini Che zitto a forza lo faranno stare.

# GIANCARLO PASSERONI



. .

#### RIME

DI

## GIANCARLO PASSERONI

## CAPITOLO L

Al sig. conte Gianniccola Alfonso Montanari.

 ${f H}$ o molti amici ch'io non vidi mai, Nè forse sono, a quel ch'io ne prevedo, Per vederli; pur gli amo e stimo assai. lo certo la bugia di dir non credo, Se dico che gli stimo e gli amo al pari Di que' che quasi tutti i giorni io vedo. Uno di quegli, idest un de più cari Amici ch'io non vidi, è appunto il conte Don Gianniccola Alfonso Montanari. S'io non lo amassi, avrei bevuto al fonte Branda, che fa dimenticar la gente Fin delle cose a lei più care e conte. E come impresso aver non debbo in meute Un che de' versi suoi, delle sue prose Per sua bontà m'onora sì sovente? Un che le rime mie seccagginose Esalta al terzo cielo, e fin le spine Nate nel mio terren gli pajon rose:

RACC. POES. SAT.

210 RIME Un che di lodi delicate e fine

M' ha colmato sì spesso, e in esse è stato Prodigo sì, ma sempre con buon fine. Ei sa che quello che fa col soldato

Il buon vino, ed il fieno col somaro. Fa la lode a chi tien del letterato.

Però d'encomi non m'è stato avaro, Acciocchè non mancassi a mezza via, Come pigro asinel fa non di raro.

E se talvolta per poltronería

M' addormentava, come il padre Omero, O come il pellegrino all'osteria;

S' io non correa sempre di trotto, ovvero Mi riposava un po', percli'era stanco, O perchè ad altro avea volto il pensiero:

Ei m'era tosto collo sprone al fianco, E a ripigliar l'abbandonata strada Mi rese spesso coraggioso e franco.

Ouel che nel caldo al fior fa la rugiada. Ha fatto in me il suo sprone, e in me ha prodotto

Quel che produce in un destrier la biada. Ha fatto sì che, benchè stracco e rotto Dagli anni, il mio poema, o bene o male,

Al destinato termine ho condotto. Io l'ho condotto a termine; e se tale

A qualchedun forse non è paruto, Qual ei credea, m'incresce e men' sa male.

Ma fatto avendo meglio che ho saputo, Bench' abbia fatto mal, non credo mica Che biasimo per ciò mi sia dovuto.

Io non ho sparagnata la fatica; E se industre non fui, siccome è l'ape,

Fui sollecito a par della formica.

Dice il proverbio, che come asin sape (Ed io medesmo credo averlo scritto Nel libro mio), così minuzza rape.

Voi lo avete lodato o a torto o a dritto Questo mio libro; e se altri una cosaccia Il giudicasse, io non sarcine afflitto.

No, nou credete ch' abbia tanta faccia, Tante prosunzioni, ch' io pretenda D' aver fatto un lavor ch' a tutti piaccia. No, non è tale questa mia leggenda,

Che molti nei non abbia; io che l'autore Ne son, conosco in lei più d'una menda.

Mi basta che il benevolo lettore

Lodi la intenzion ch'ebbi di fare Alla patria e a me stesso alcun onore.

Anzi questa vogl'io che lasci andare; Chè la gloria e l'onore è un guiderdone

Che un galantuom non lo dovría cercare. Mi basta che la buona intenzione Ch'ebbi, scrivendo, di giovare altrui,

Approvin le discrete e altre persone.
Fu questo il fine principal da cui,

Son già molti auni, a scrivere la Vita Dell'Orator romano indotto io fui.

La gola e il sonno, dice una stampita, Van la bella virtù mandando a spasso, Anzi dal mondo omai l'hanno sbandita.

E sai, scritto lasciò Torquato Tasso,
"Sai che là corre il mondo ove più versi
"Di sue dolcezze il lusinghier Parnasso.

In oltre, signor Conte, è da sapersi Che stampansi oggidì parecchie prose, E molti libri ancor pieni di versi.

Notate intanto tutte queste cose, Che poi vedrete il fin per cui le dico, Voi cui non son le arti del dire ascose. Soggiungo ancor, come uom del vero amico , Che i libri de' moderni in eleganza Non cedon forse a que' del tempo antico. Son belli in apparenza, ma in sostanza Colla religion, che il mondo serba

In piedi, non fan buona concordanza. Son melati; ma fan più d'un'acerba Ferita anche le pecchie; son fioriti, Ma latet si può dir anguis in herba. E melti libri innendano oggi i liti Anche d'Italia, ch'a ragion da entrambe

Le podestà si sa che son banditi. Sono pieni d'idée fallaci e strambe, E tiran conseguenze in più d'un caso,

Che reggersi non puon, che non han gambe. Di soave licor gli orli del vaso Aspersi son, ma dentro c'è l' veleno.

Che mal distinguer può chi non ha naso. Guai per chi il dolce tosco ond'è ripieno, E che pensieri e voglie in cor ci cangia,

A gran sorsi si versa entro del seno. È simile quel tosco, e non è frangia,

A nna cert'erba a' Sardi notà assai, Che fa morir, ridendo, chi ne mangia. Son libri, io voglio dire, allegri e gai, Scritti con un tal brio che rider fanno;

Ma metton, chi li legge, in brutti guai. Recan, vi dico, irreparabil danno Agl'inesperti e semplici lettori,

Che distinguer dal falso il ver non sanno.

Contro tai libri, il so, molti oratori Pieni di carita, pieni di zelo, Alzan la voce e fan di gran romori. Ma invan per molti spiegasi il Vangelo.

Ma invan per molti spiegasi il Vangelo, . Chè raro è che da loro un scrinon s' odo; E la mente di rado alzano al cielo.

Si stampan libri, il so, picni di soda E di sana moral contro i peccati, Che peccati si chiamano di moda.

Ma so ancor che da certi letterati,

Che nel mondo oggidì fan gran rombazzo,

Letti non son-questi utili trattati.

Letti non sou-questi utili trattati. I libri sanuo sceglierli dal mazzo; Scelgon que' che non han che un falso brio,

Scelgon libri da baje e da sollazzo. Un libro da sollazzo appunto è 'l mio; Chè di materie allegre in esse io tratto;

Ma d'essere cristian mai non obblio. È forse forse in esso è qualche tratto Che potrebbe ridur sul bnon sentiero

Tal che non sia di riga uscito affatto. Questo non è impossibile, a dir vero; E se mai succedesse, allor fors anco Di me medesmo andrei contento e altero.

Sebbene io mi contento anche di manco, Mi basta se altrui do qualche diletto, E se il lettor non è si presto stanco.

Mi basta che l' mio libro menga letto; Chè qualche utilitate ho certa spene; Ch' abbia a trame il lettor per indiretto. Perchè, mentre il mio libro in mano ei tieue, Legger non può que' libri a un tempo stesso; In cui v'è molto male e poco bene.

214 RIME Que' libri onde parlato ho fin adesso, Legger non può chi il mio si sta leggendo, Sia pur del nostro ovver dell'altro sesso. Parlo così perchè, per quanto intendo, Le donne anch' esse hanno sovente in mano Oue' libri contro cui d'ira m' accendo. Ma quando un tal desio tornasse vano, Qualch' ntile a me stesso avrò recato, Alinen lo spero, e non lo spero invano. Perchè mentre in comporre affaticato Mi sono, spero, il che non è già poco, Di non aver commesso alcun peccato. Il tempo ch'altri spendono nel gioco, E in simili altre tattere, io l'ho speso In compor versi, ancorchè stanco e fioco. E dall'ozio e dal sonno che ripreso Co' versi del Petrarca ho poco avanti, Così, cred'io, d'essere andato illeso. Se disapprova aleun che tanti canti E così lunghi abbia composti in lode D' un Pagano, il porrò fra gl'ignoranti. Benchè Pagano, molte rare e sode Virtà morali avea; sassel colini Che legge la sua Vita, o legger l'ode. Aveva le sue macchie, aveva i sui

Aveva le sue macchie, aveva i sui Nêi, chè son rari gli uomini perfetti; Ma parecchi oggidi ne han più di lui. Da molte belle doti i suoi difetti, Siccome spesso nel mio libro accenno, Eran coperti, e fui per dir corretti.

Le debolezze sue, se fior di senno È in noi, se abbiam di carità cristiana Principio alcuno, compatir si denno. Le sue virtù da chi ha la mente sana Si debbono imitar p si debbono anzi Render perfette, come il testo spiana. Certo colui farebbe pochi avanzi,

Il qual nelle virtù restasse indietro
A Cicerone, in vece d'irgli innanzi.

Molti oggidi, che'l tetto hanno di vetro, Vogliono gettar sassi alle impannate Di Cicerone in disusato metro.

Han men religion, men caritate

Di lui, giacche toccato ho questa corda, E a Tullio osan poi dar le staffilate.

A quel che insegna la natura han sorda L'alma superba, e han poi tanto mostaccio Di negar quel che Tullio stesso accorda.

Di creder quel che erede il popolaccio, Hanno vergogna, e vogliono più tosto Creder costor qualche spropôsitaccio. Sentite quel che scrisse l'Ariosto,

Che pensava su ciò, siccome io penso, E credo non andar dal ver discosto.

Pare a più d'un che, non dando il consenso A quel eh'approvan gli altri, mostri ingegno Da penetrar più su che 'l cielo immenso. Contro chi così pensa, ardo di sdegno;

Perchè costoro alla letteratura
Fan grave oltraggio e un torto troppo indegno.
Poichè la gente bassa a dirittura

Crede che i dotti sien tanti animali, E ne borbotta poi franca e sicura.

Credere al mondo fan questi cotali Che i dotti, i letterati abbiano addosso Tutti i sette peccati capitali.

RIME

216 -

Quest'è un aggravio ch'io softiri nol posso; E quando l'odo, manfiesto indizio Do di collera, o almen divento rosso. Un vero dotto è privo d'ogni vizio. Se voi per ora senza il pegno in mano Mel credete, mi fate un gran servizio. Se nol credete, forse a mano a mano Vi proverò quel che or do per supposto; Ed il tempo non è forse lontano. Aspettatemi pur, ch'io torno tosto. Intanto mozzo qui la mia stampita; E ad ubbidirvi sempre mai disposto,

## CAPITOLO II.

V' auguro sanitate e lunga vita.

### Al medesimo.

Aspettatemi qui, che adesso io vengo, Vi scrissi già nell' altra mia leggenda; E quel che v'i ho promesso, or vi mantengo. Quello che s' ha da fare, a far si prenda Dentro questa medesima mattina, Senz' aspettare all' ora di merenda. Molti son di paere che la dottrina Pregiudichi a' costumi, quando in vece Li ripulisce, li migliora e affina. Bisogna, per negarlo, essere un cece; E pur troppo ve ne ha di questi ceci Al mondo più di nove e più di diece.

Sebbene di dottrina io mai non feci Pompa, e sebbene lio già la barba grigia, De' letterati sosterrò le veci.

Perchè li crede pieni d'alterigia Da capo a piè, più d'un co' letterati,

Per un modo di dire, entra in valigia. Anzi da molti, come se macchiati Fossero d'ogni pece e d'ogni vizio,

Vengon fuggiti, o vengon dileggiati. Ouesta credenza troppo pregiudizio

Questa credenza troppo pregindizio Alle lettere apporta; e in lor difesa Io vo' tener la penna in esercizio.

Di buon mattino in mano oggi l'ho presa, Chè di desio di fare onor, secondo Mia possa, a que' che sanno, ho l'alma accesa.

Primieramente io dico largo e tondo Che i letterati (io parlo qui de' veri)

Son la gente miglior che sia nel mondo. Chi crede ch'essi sien soverchio alteri, Legga quel ch'io vi scrivo a favor loro, E più la fama non ne offuschi e anneri.

Dico in secondo loco, che coloro, Che a' dotti tutto di dan mala voce, Han tre quarti del tristo e due del soro. Sono ignoranti; e, quel che più mi cuoce,

Invidi sono, almen la maggior parte,

E giudican de dotti ad occhio e croce.
Perchè vergare essi non san le carte

Perchè vergare essi non san le carte Di fino inchiostro, in dare a chi le verga Carico e biasmo adopran tutta l'arte. Se altro non sanno dir, dicon ch' alberga

Infinita superbia, immenso fasto In chi sopra del volgo avvien che s'erga.

218 Così, vedendo galoppar per vasto Campo nobil destrier colla testa alta, Potria dir l'animal che porta il basto. Così 'l villan ceucioso e pien di malta Può dir, vedendo colla croce in petto E ben vestito, un cavalier di Malta. Bisogna esaminar bene il soggetto, Il carattere idest ch' ognun sostiene, Prima di voler dir: questo è difetto. La stessa cosa in uno starà bene, O sopportare in lui potrassi almeno, Che in un altro sta male e disconviene. E natural che chi si sente in seno Il Dio di Cirra, mostri agli atti e al viso Il foco, ed anche il Nume ond' è ripieno. Quando pascea le pecore in Anfriso, De' rozzi suoi compagni il biondo Dio Io credo che talor si sarà riso. Se mi ridessi qualche volta anch'io Del volgo ignaro, o non saría peccato, O peccato leggier sarebbe il mio. Ma fuori di proposito ho tirato Me stesso in ballo, e meglio è assai ch'io tratti Di tanti altri che han più del letterato. Quanti, perchè sono talvolta astratti, Passano per superbi e vani e alteri, E, quel ch' è peggio ancor, passan per matti! Quanti passan per uomini severi, Perchè badano poco a certe inezie,

Perchè badano poco a certe inezie Immersi in gravi altissimi pensieri! Di letterati v'lia più d'una spezie: Chi si diletta sol di cose sode; Chi nemico non è delle facezie.

DI G. C. PASSERONI Quanti, perchè non badano alle mode,

Perché non sono adulator vigliacchi, Perchè non danno a chi non va la lode,

Perchè sciolgon talvolta i loro bracchi Contro del vizio e parlan fuor de' denti,

Passano per fanatici e bislacchi. Perchè nemici son de' complimenti,

Perchè sempre non son di buon umore,

Passano per selvaggi appo le genti. Non ogni bollicina o pizzicore

Che si sente alle mani è sempre rogna,

Non è pieno di marcia ogni tumore.

Ben bene a fondo penetrar bisogna,

Prima di dire, il tale è un nomo vano, Se ci vogliam guardar dalla menzogna.

A prima vista io giudicai villano

Tal che pien di rispetto e riverenza Trovai poi nel trattarlo a mano a mano.

Mal si giudica un nom dall'apparenza: Per poterne parlar con fondamento,

Bisogna averne intera conoscenza. Io ne ho trattati forse più di cento

Degli uomini che sanno a' giorni miei,

E stato son di lor sempre contento.

Per parlar solo, Conte mio, di quei De' quali va la vostra patria altera,

E che son più di cinque e più di sei, Tutti quanti mi fecer buona cera,

Tutti quanti mi dièr non dubbie prove

Di gentilezza e di modestia vera. Voi non conosco ancor, che non so dove

Foste per ben due volte che in Verona Passato io son; so ch' eravate altrove.

219

Ma se non vi conosco di persona, Per lettere abbastanza io vi conosco, E amor di voi sovente mi ragiona.

Voi mi seriveste cose in sermon tosco, Che se non ravvisassi il vostro vero Carattere, sarci peggio elle losco.

Quando le carte elle di dotto inchiostro Vergate, io leggo, come fan gli amanti Innanzi alla lor Diva, il viso innostro.

Voi mi seriveste cose de' miei Cauti, Che quasi quasi insuperbir mi fèste, E sto per isfidar tutti i pedanti.

E queste cose non le scrivereste, Se a gran dottrina un animo gentile E generoso unito non aveste.

Questo de' veri dotti è proprio stile; E le lettere vostre il fan palese, Estimar gli altri, e aver sè stessi a vile.

Un dotto che non fosse anehe cortese, Non ho veduto forse ancor, sebbene Ho veduto a' mici di più d' un paese. Or dunque donde vien ehe crede e tiene

Tutto il contrario il volgo, e sol di fava Crede che i dotti abhian le teste piene? Avvien, ered'io, perchè la gente ignava

Giudicar suol secondo passione,

E nel sentenziar la mano aggrava.

Giudica ancor delle dotte persone Secondo il proprio cor più d'un vigliacco, Ond'è 'l suo giudicar fuor di ragione.

Più d'un diee fra sè: Se avessi il sacco Pien di sapere anell'io, la volgar gente Guarderei d'alto in basso e a stracciasacco.—

DI G. C. PASSERONI 221 Il misero non sa probabilmente Che contro la superbia la dottrina E un farmaco, un antidoto possente. Non sa ehe chi sa più, più s'avviciua Agli angioli; e, d'onor poco curante, Più degli altri s' umilia e più s' inchina. Se conoscesse i dotti un ignorante, Confessando forse anche il proprio inganno, Ritratterebbe il suo giudizio errante. No, superbi non son que' ehe più sanno; · Ma que' superbi son, que' sono alteri, Che di saper gran capital non hanno. Questi, dirò eosì, guastamestieri, Questi van pettoruti e sputan tondo, E stanuo a galla perehè son leggieri. La navieella che non ha gran pondo, Scherzo delle onde, andar si vede a fiore D'acqua, ma pescan le gran navi a fondo. Come la botte che fa più romore, D'aria soltanto è gravida; e la rota Che eigola, si' sa ch' è la peggiore; Così quei che la testa hanno più vôta, Fan più rombazzo; stiman sol sè stessi, E tutti gli altri stiman men d'un jota, Quasi direi, s'io non li conoseessi, Sentendoli parlare in franchi accenti, Che gli altri appetto a lor son tanti bessi. Di quel poco ehe san paghi e contenti, Credon eh'altro sapere non si dia, Che quel ehe sta a pigion nelle lor menti. Quanto più di dottrina han carestia, Credon d'averne in sè maggior dovizia,

E dovizia non han che d'albagía.

22

Il sentirli parlare è una delizia, Voglion cicalar soli, e lamentando Si van che lor non tocca a dir galizia.

Io stento a contenermi allora quando, Mettendo i libri altrui quasi a soqquadro, Dicon pazzie che non diriale Orlando.

Nulla trovan di bello e di leggiadro, Pomo andarsi a ripor tutti gli autori, Che l'un chiaman baccello e l'altro un ladro.

Lodan sè stessi sol questi censori, Questi saccenti, pieni sol di boria, Ed era meglio dir questi impostori.

Parlan di poesia, parlan d'istoria E di religion con viso tosto,

E vogliou sempre mai cantar vittoria. Il vero dotto fa tutto l'opposto:

Non è millautator nè borïoso, Sempre a tacer più che a parlar disposto.

Sol d'imparar si mostra curioso; Non fa pompa d'ingegno ne di brio, Circospetto con tutti e rispettoso.

A paro del saper cresce il desio D'imparar cose nuove, e va dicendo: Hoc unum ego scio, quod nihil scio.

Com'io qualor su un alto monte ascendo, Quanto più poggio in su, più ciel turchino E terreno maggior vo discoprendo;

Così chi nel saper fa più caminino, Nuovo paese tutti i giorni scopre, E vede il bello e il ver più da vicino. Di pareggiar tante mirabili opre

Ch'altri compose, a disperare ei viene, Per quanto d'arte e di fatica adopre. Ignorante confessasi, sebbene Sa qualche cosa; e quel che ancor gli resta

Da saper, basso ed nmile lo tiene.

Certi fumi non vannogli alla testa,

Come vanno pur troppo a un ignorante, Nè ragion vede in sè d'alzar la cresta. Così veggiam che quella infra le piante

Che carica è di frutti, i rami abbassa;

Le altre alzano la testa torreggiante. E quella spiga che di grani è cassa,

Dritta e pomposta sta; l'altra s'inchina, E tien per umiltà la testa bassa.

Per quanta un letterato abbia dottrina, Non si gonfia perciò; chè sa ch'è grazia

Il suo saper della bontà divina. Riconosce sè stesso, e Dio ringrazia

De' doni suoi; s'umilia e non dileggia Chi sa meno di lui, per sua disgrazia.

La pecora o la capra infra la greggia, Che le poppe ha più turgide di latte,

Va dietro le altre e non si pavoneggia; Quelle che le hanno vote, per le fratte

Saltando van, chè il peso non allenta Il lor cammino, e ruzzan come matte.

Bisogna dir che poco veda e senta, Anzi bisogna dir che creda meno,

Chi ambizion pel suo saper fomenta.
Colui che chiude un cor superbo in seno,

Perchè ha un ingegno assai miglior del mio, Ed uno stil del mio più vago e ameno,

Colui merita biasmo, ed eziandio Castigo, perchè mostra chiaramente

Ch'attribuisce a sè quel ch'è di Dio.

22

Se Dio gli diè la volontà, la mente E la memoria, come andar può altero

Di quel che suo non è fra l'altra gente? Se crede, come io credo, in un Dio vero, S'umilii innanzi a lui; se poi non crede,

Il suo sapere io non estimo un zero. Offra lo ingegno a lui che glielo diede,

E lo ringrazii cento volte al giorno

D' un dono sì gentil, se ha fior di fede. A chi ha più di saper l'animo adorno,

Più l'umiltà s'addice e la modestia; Ed il mancarne a lui fa troppo scorno.

Ogni vizio mi dà maggior molestia In un uom dotto, che in un uomo ignaro, Chè i vizi fan l'uom simile alla bestia.

E in fine poi non è caso sì raro Che sia simile a' bruti un ignorante, Cui dassi spesso il nome di somaro.

Che diasi della bestia ad un pedante,

La intendo; ma che poi s'abbia da dare

Anche a un dotto, mi pare stravagante. Tutti i vizi, per dirla in buon volgare, Son brutti, e stan malissimo in un dotto.

Che dee servir altrui per esemplare.

Ma sopra tutti merita rimbrotto

Colui che vincer lasciasi dal vizio Che ruinò la torre di Nembrotto; E che cacciò dal cielo a precipizio

Lucífero, e dannollo a eterni lutti, E ad un interminabile supplizio;

Che Adamo, ed i suoi posteri a si brutti Passi ridusse: e questo fu l'orgoglio, l Vizio enoruie, enormissimo fra tutti. Per adesso non più, chè pieno è il foglio: Benchè sia pieno, così per traverso Quest' altra cosa ancor soggiunger voglio. A prendere le cose pel lor verso,

A prendere le cose pei lor verso,
L'orgoglio è quel che in questa età di ferro
Guasta, corrompe e strugge l'universo.
Pensateci, e vedrete ch'io non erro.

# CAPITOLO III.

## Al medesimo.

Letto avendo un Amico, il qual sa molto, Il capitolo a voi da me diretto, Così parlò tutto turbato in volto. E come puoi tu sostener che in petto Non abbiano gran boria i letterati, Detto avendo di Tullio quel che hai detto? Come puoi dir ch'essi non sien macchiati Di mille vizi, se escono ogni giorno Tanti volumi infami e scellerati? Come alteri non son, se vanno attorno Tronfi, alteri, sprezzanti e pettoruti, Inflessibili e duri come un corno? Quanti e quanti, ei dicea, ne ho conosciuti, Fuori d'Italia in certo mio viaggio, Che han men religion quasi che i bruti! Nessun di lor, dissi io, tengo per saggio; E queste vostre obbiezion vi dico Che non mi fanno perdere il coraggio.

RACC. POES. SAT.

RIME

226

Molte altre cose replicò l'amico; E chiusi i labbri a' detti suoi non tenni , Sebben son di contendere nemico.

Tutti i suoi dubbj a dileguare io venni; E bench'ei sia di me più dotto assai, Pur sopra lui piena vittoria ottenni. Ouesto vel fo saper, perchè se mai

Fosse costi chi pur volesse opporsi A quel che scrissi, e fare a tu me gli hai . . .

Lo mandiate da me, che forsi forsi
Contento partirà, siccome appunto

Quell' altro si parti, de' miei discorsi. Se pretendeste ch' io punto per punto Vi replicassi quel ch' io dissi a lui,

Un gran peso da voi verriami ingiunto. Con esso in prosa io favellai, con vui Favello in rima; e in rima non si puote Dir quel che in prosa si può dire altrui.

Poi le cose allegate, a voi pur note Le suppongo; però di quel ch'allora Io dissi, toccherò sol poche note.

Cominciando da Tullio, che tuttora Mi rinfaccia più d'uu, quando si parla Di vanagloria e d'altri vizi ancora,

Dico ch'attorno va più d'una ciarla Di lui ch' à falsa; e chiudere la bocca Non si può sempre a chi di Tullio sparla. Per santo io non l'ho dato; e a me non tocca

Certo a giustificar la sua condotta, Checchè dica di lui la gente sciocca. lo l'ho spacciato per persona dotta;

E a chi vuol ch'egli fosse altero e vano, Risponderò per or: tu me l'hai rotta. Con voi però non sarò sì villano; E con tutta modestia io vi rispondo, Signor Conte, che Tullio era pagano. Non era ancora il Salvator del mondo Venuto a dissipar le atre ombre sparte, Che un bujo produccano alto e profondo. Quando Tullio scrivea con tanto d'arte, Non era ancor l'alto Fattor dal cielo Venuto in terra a illuminar le carte E non avca la luce del Vangelo A certi vizi, che a que' di tenuti Erano per virtà, levato il velo. Quanti vizi non eran conosciuti Per quel che son da' Greci e da' Romani! Quanto imperfette eran le lor virtuti! L'umittà sì comune appo i Cristiani, Virtu che di molte altre è il fondamento, Era del tutto incognita a' Pagani. La pazienza, che fa l'uom contento, Era stimata pasto da poltrone; E il perdonar pareva avvilimento. Dunque quale stupor, se Cicerone . . . . Ma Tullio star lasciam: di lui parlando Ho seccato abbastanza le persone. Già ne scrissi la Vita: ad essa io mando Chi me ne parla; e per chi non l'ha letta, lo ne tengo una copia al suo comando. Or passo a dir qualcosa in fretta in fretta Di color che compongon certi libri Che contro i lor autor gridan vendetta;

Che meritan che'l Ciel contro lor vibri (Parlo de' libri ) un fulmine infocato, Che ardendoli li purghi, e affini e cribri Signor Conte, io non son così ostinato, Che non v'accordi, ed anche di leggieri, Che costoro hanno in sè più d'un peccato. Similmente v'accordo volentieri

Che in essi è poco grano, e tanto loglio Che sen puon caricar molti somieri.

Simili libri anche accordar vi voglio
Che la nascita lor, la loro vita
All'albagia la debbono e all'orgoglio.

La superbia degli uomini infinita

Fu quella ch' all' antor resse la mano, E abbandonar gli fe' la strada trita.

In fatti che altro mai di mano in mano Si ravvisa ne' libri ond' io favello, Fuorchè un orgoglio smoderato, insano?

A parecchi fa perdere il cervello.

E tentano costor di dar l'assalto

Al cielo stesso, e vengono a cadere.

Al cielo stesso, e vengono a cadere Miseramente poi sul duro smalto. Cento cose che son meno che vere.

L'orgoglio, la superbia a scriver mosse Più d'un che dovea fare altro mestiere. Dicon minchionerie di quelle grosse,

Per passar per autori d'alto bordo,
Parecchi a' giorni miei : così non fosse. si
V'accordo tutto ciò; ma non v'accordo

Che gli autori di simili volumi Sien dotti; no, non son così balordo.

O tu che per corrompere i costumi Le carte fai servir altrui d'inciampo, 26(1) Fra i veri dotti invan seder presumi.

DI G. C. PASSERONI Benchè d'ingegno mostri un qualche lampo, Se non iscrivi cose belle e buone, Per dotto io non t'avrò, perfin che campo. E peggio poi, se di religione L'intimo senso, ch'è nell'alma impresso, Cerchi di soffocar nelle persone. Se ti ridi de' Santi e dello stesso Dio, come chiaro appar da' libri tuoi, Come a un uom dotto osi sedere appresso? Non conoscendo Dio, come mai puoi Vantarti di dottrina? essendo cieco, De' colori esser giudice tu vuoi. No, non occorre che mi guardi bieco: Che tu sii dotto, io nol dirò giammai, Benchè sappi il latin, l'arabo, il greco-Se quel che sa la fante mia, non sai (È nol sapendo, è vano tutto il resto), Di dotto a torto il titolo ti dài. Dell'utile, del giusto e dell'onesto Avere idéa non puoi; tu non puoi nè anco Avere idéa di tc: gran punto è questo. E te non conoscendo, molto manco Conoscer puoi tante altre cose e tante; E una pecora sei fuori del branco. Perdonatemi, Conte, se il pedante Ho fatto con costui che sì si estima, E paruto vi sono un po'seccante. Io ve l'ho detto, Conte, molto prima: In prosa si puon dir cose parecchie,

Le quali poi non si san dire in rima. Ed io non voglio rompervi le orecchie Con rime disamene c stiracchiate, O col farvi sentir cosc già vecchie.

230 RIME Però bisogna che mi perdoniate, E che da voi suppliate a quelle cose Che scrivervi io volea, poi le ho lasciate. Quando si stamperanno le mie prose, Vedrete il resto, o forse un altro giorno Rime avrò meno insulse e men nojose. Per poetare oggi non vaglio un corno, E sarà ben ch'io cavimi d'imbroglio; Così avrò men vergogna e men di scorno. Ho della roba ancor per più d'un foglio; Ma a miglior lena e tempo io la riserbo, E darvi sol questo ricordo or voglio. Dite, quando vedete un uom superbo, Che non è dotto; o dite a mano a mano, Che non concorda il nome in lui col verbo. Dite che quel cotale non è sano Di mente; o dite pur, nè vi rimorda La coscienza, ch'ei non è cristiano;

#### CAPITOLO IV.

Oppur, che d'esser tal non si ricorda.

## Al Padre don Giambatista Pecora.

O gentil Padre Pecora, cui deggio, Se ho 1 cervel sano, almen per quanto averlo Può un vate, e se non vo di male in peggio; lo che cantai già un tempo come un merlo, Sebben perduto ora ho la voce e il canto, Senza speranza di più riaverlo, Mi ricordo che un di mi diedi vanto, Ch' io volea, col parlarvi del mestiere De' letterati, intertenervi alquanto; E in ispezie di que' che di ottenere

L'eternità del nome hanno gran brama, Medïante, m'intendo, il lor sapere : Di coloro cioè che acquistar fama Cercano colle stampe, e in buon linguaggio

Compositor di libri il mondo chiama, E mi sovvien che voi, come uomo saggio

Che siete, ad eseguire il mio disegno Mi fêste non inutile coraggio.

Questa approvazion par che lo ingegno M' abbia accresciuto; ed a por mano in pasta Eccomi pronto senza alcun ritegno.

Io so che la materia è troppo vasta, E d'altri omeri soma, che de' miei; Pur cercherò di dir sol quel che basta.

È l'abbondanza tal, che in cinque o sei, Non in due punti o tre, come oggi s'usa, Dividere la prédica potrei.

Ma vincoli non soffre la mia Musa; Anzi i legami spiacciono anche a' cani; Io ne parlerò dunque alla rinfusa.

Or, senza aggiunger altri esordi vani, Udite quel che di provare intendo; Ma segnatevi prima ad ambe mani. ... Padre Pecora molto reverendo,

Or che eredo che siatevi segnato, Entro in materia, e a così dire imprendo Il più tristo mestier che mai sia stato,

Che sia, che mai sarà nel mondo tutto, A mio parere, è quel del letterato.

232 Del letterato, il quale un qualche frutto Pensi a lasciar che lo mantenga in vita, Anche quando il suo corpo fia distrutto. Solamente a produrre una stampita

La qual non sia da dare al pizzicagnolo, Una flemma ci vuol quasi infinita.

Bisogna avere una memoria d'agnolo; Ber si dee, bisogna anzi aver beuto A più d'un fonte ed a più d'un rigagnolo.

D'una memoria salda e d'un acuto Ingegno, senza il quale ogni opra langue,

Ha da essere un autor ben provveduto. L'accortezza aver dee quasi dell'angue, Il veleno non mai: cagion fia sempre

Di riso uno scrittor dolce di saugue. Memoria e ingegno aver d'ottime tempre Non basta, io dico, a chi un giudizio fino

Manca, che il troppo ardor freni e contempre. Ha da saper di greco e di latino Un buon compositore; anzi ha da avere

Più lingue che non son nel Calepino. Più d'olio che di vino fa mestiere

Che consumi un autore; e spesso, velle Aut nolle, ha da vegliar le notti intere.

Nessun di sine linea, come Apelle, Ha da passar chi vuol comporre un libro, E stringhe egli ha da far della sua pelle. Anzi, se il vero in giusta lance io libro,

Sine linea non dee passare un'ora, Sì, se non vuol portare acqua col cribro.

Or d'una cosa ha da cercare, ed ora D' un' altra; ed è mestier che non s' aunoi Nel consultare i dotti ad ora ad ora.

Quel che scritto ha del dì, bisogna poi Che mediti la notte; e il rumini anzi, Come il fieno si rumina da' buoi.

Magre cene ha da fare e magri pranzi; Che se vuol mangiar bene e studiar molto, In capo all' anno farà pochi avanzi. Il più bel fior bisogna che abbia colto

Da varj autori, chi a comporre un'opra Che onor gli faccia ha l'animo rivolto.

Ha da pensarvi, ha da sudarvi sopra Gran tempo; ed esser dee così sagace, Che la fatica e l'arte non si scopra.

Pur tutto ciò, sia detto con sua pace, Non basta ancor per far che sia vitale Quell'opera la qual produr gli piace.

Quell'opera la qual produr gli piace.
Bisogna che abbia un certo genio, il quale
È quel che dà l'anta a un libro; e giusto
È quel che lo scrittor rende immortale.

Quel non so che d'urbano e di venusto, E quel che in versi diffinir non oso, E dai Retori chiamasi buon gusto,

Quel non so che di grande e dignitoso, Quel che decorum chiamano i Latini,

Quanto costa a un autore anche ingegnoso! Bisogna che ogni sillaba scrutini, Bisogna che passar faccia pel vaglio

Ogni motto un autore, e il cribri e affini.
Così più d'uno mette a repentaglio
La sua salute, e il celabro s'offusca

Sovente, o si rintuzza e perde il taglio. Queste galanterie più d'un si busca Sol per lasciare un libro in versi o in prosa, Composto in buon latino o in buona crusca.

une a Const

234 RIME Impresa più difficile e scabrosa

Non v'ha di questa per l'uman cervello, Nè la meno stimata o più nojosa.

Io non ho detto la metà di quello

Che ci vuole per fare (e son già stanco) Che regger possa un'opera a martello.

Ben lo ho letto altre volte, e scritto hollo anco; Ma più non men ricordo, chè or sou veglio, E debole ho 'l cervel, come il crin bianco.

Voi di me lo sapete molto meglio, Che di dottrina siete, e non occorre

Che altri vel dica, e di virtute speglio. Oli quanto mai ci vuole per comporre Un'opera che piaccia agli eruditi,

E cui non sia da aggiugner nè da tôrre!

Ma via pogniam che tutti i requisiti

Abbia un libro per pere stampato; Gli stenti per l'autor non son finiti.

Anzi allora cominciano in buon dato I disgusti, gl'incomodi, i sudori;

E coloro lo san, che lo han provato. Qui molto potrei dir de' Revisori, Di cui lo autore spesso è mal contento,

E peggio ancora degli Stampatori. Degli uni , nè degli altri io non m'attento Di favellar: de' primi avrei gran torto

A dirne male, o farne alcun lamento. Prontezza e cortesía mai sempre ho scorto Ne' Revisori, e assai son lor tenuto,

E grata rimembranza in cor ne porto.
In tanti versi ch'essi han riveduto,
Non abbiamo tra noi giammai piatito:

Non abbiamo tra noi giammai piatiti Dico il ver, nè sarò forse creduto. De' secondi sarà miglior partito Di non parlarne e d'aver pazienza, O bene o mal che m'abbiano servito.

Ma già stampato è il libro, e la licenza D'esitarlo ha autor, che altero e baldo Qualche atto fa tra sè di compiacenza.

Quasi per l'allegría non può star saldo: Fervet opus, e pien di mal fondate Speranze batte il ferro mentre è caldo.

Buon numero di copie ben legate

A presentarne in primo luogo ei pensa Al da lui scelto illustre Mecenate. Al qual lodi larghissime dispensa -

In una lunga dedica, con cui Buscar si crede un' ampia ricompensa.

Ma riescon fallaci i pensier sui; E quel che all'Ariosto già successe,

Poco più, poco men, succede a lui. Molte altre copie in ordine ha già messe Per gli amici più cari e pei parenti,

Che gli fecero già larghe promesse. Ma s'accorge, e ne mormora fra' denti, Che poco può sperar ne' buoni uffici

E di questi e di quei troppo indolenti. E se s'adopran pure alcuni, amici A suo favor, ne' desideri loro

Non son per colpa altrui troppo felici. Rarissimi oggidi sono coloro

Che comprin libri; chè dal lusso assorto E da altre spese ora è l'argento e l'oro. Cattiva nuova in ver; mentre io la porto All' ideato autor di cui ragiono,

Ad aver pazienza io lo conforto.

236 RIME

Quel che per esso c'è fin qui di buono, E che del nuovo libro ha già spacciate Molte copie, cioè le ha date in dono.

Molte altre copie pure ei ne ha mandate Fuor di paese; e queste amor s'intende, Può far conto d'averle regalate.

D'udir di sè gran cose intanto attende, E del libro onde spera andar famoso, Quasi il mondo non abbia altre faccende.

Di saper che incontro ha desideroso, Fra i dotti si rimescola, e si tiene

Per buon rispetto a suo potere ascoso. Ed ecco quel che per lo più gli avviene:

O non ode che motto alcun ne faccia, O dir ne sente assai più mal che bene.

È troppo natural che gli dispiaccia Lo ingrato altrui silenzio, ed assai pine Lo udirsi strapazzare in sulla faccia:

Siccome avvenne appunto, non son due Giorni, a un autor che in termini assai chiari Udì qualificarsi per un bue.

Così non sol nè fama nè danari Non acquista un autor, come ho già detto, Ma vi rimette; c i casi non son rari.

E talun che di dotto era in concetto, Per essersi impacciato colla stampa, S' è fatto compatir come uomo inetto.

Così, per secondar l'ardente vampa Di passar per autor, per mala sorte Perde il concetto; e dura finchè campa,

Il discredito, e ancor dopo la morte.

#### CAPITOLO V.

#### Al medesimo.

Se seccato v' ho già con altre inezie, Permettetemi, Padre, ch'io vi secchi Con queste ancor, che son d'un' altra spezie. Che sien seccanti d'ordinario i vecchi, E massime i poeti, lo san tutti; E se talun nol crede, in me si specchi. Si specchi in me, che tanti affè produtti Versi in vecchiaja ho già, che seccar puonno Quante donne vi sono, uomini e putti. Lasciato m' han gli altri sollazzi e'l sonno, Le rime no, che per seccare altrui, Dal capo a viva forza uscir mi vonno. Seccato ho gli altri amici, or tocca a vui; Si avriano a male se con voi non fossi, Padre Pecora mio, qual con lor fui. Pur per abbrevïarvi il più che puossi La noja e I tedio, il tema intralasciato Ripiglio, e là ritorno onde già mossi. lo vi dicea che spesso un letterato Stampa un libro per farsi alcun rinomo, . Ed in vece ne vicn vituperato. Un altro autore stampa più d'un tomo, Non per acquistar fama, chè saria Pure un pensiero almen degno d'un uomo; Ma gli stampa per farne mercanzia, Sperando di poter toccar di molti Soldi, e riman più povero di pria.

238 Con indolenza grande or sono accolti I libri dalla patria, ancorchè opima, Che a tutt' altro i pensieri oggi ha rivolti. E tale avuto è sotto un altro clima In alto pregio, che figura alcuna Non fa in patria, e tenuto è in poca stima. Dunque altrove il suo libro più fortuna Avrà, che nella patria, la qual tiene Poco conto di quel che ha in lei la cuna. In fatti ristampato ecco che viene In più d'un luogo: questo per l'autore, A prima vista almen, pare un gran bene. E un gran bene, se guardasi all'onore, Ma non già se si guarda a quel che spetta Al bisogno d'un povero scrittore; Il quale indarno di spacciare aspetta Le sue copie, e in veder che altri ne coglie Il frutto, dire anch' ei può col Coppetta: Così lasso! in un giorno altri mi toglie Il frutto di cotanti miei sudori, Ed io rimango ad odorar le foglie. -Qualche compenso attende dagli autori De' Giornali che chiaman letterari, Giacchè altri gli ha rapito i frutti e i fiori. Ma questi a lui sono d'encomi avari; E s'accorge l'autore a poco a poco Che non ottien nè lode nè danari. Tuttavia supponiam che in più d'un loco Abbia il suo libro un fortunato incontro, E che di lui nessun si prenda gioco;

Che nessuno cioè gli scriva contro: Supponiamo anzi che da più persone Riceva favorevole riscontro.

DI G. C. PASSERONI

Questo gli dà diletto, e con ragione; Ma quel diletto passeggiero c breve Non migliora la sua condizione.

Non migliora la sua condizione. In versi e in prosa ora risponder deve Alle lettere che ha già ricevuto Da varie parti, e che tuttor riceve.

Ad appiecar carteggio egli è tenuto
Con più di quattro, anzi con tanti e tanti,
Che visto non ha mai nè conosciuto.

Scrivongli i dotti cd anche gl'ignoranti, E in rispondere è forza ch'egli spenda

Non poco tempo e ancor molti contanti. Poco onor fagli più d'una leggenda;

Eppur bisogna che metta in acconcio Il calamajo, e in man la penna ei prenda.

Sembra lecito a tutti il dare sconcio Conlettere a un autor che un libro ha impresso, Onde a ragion talor gli viene il broncio.

Dalle lettere poi si passa spesso

Alle commissioni; e spesso avviene Ch'esse non hanno troppo buon successo.

Talvolta un letterato a reder viene Un autor di cui letto ha con piacere Un'opra, della qual gran conto tiene.

Ne chiede invano all'oste o al locandiere, Ne chiede a parecchi altri a bel diletto, Ne rinvien quel che cerca il forestiere.

Pure al fine il ritrova; e al primo aspetto Che il mal pratico interprete s'inganni, O che ingannar lo voglia egli ha sospetto.

Credeva di vedere un Pretejanni, Un qualche Archimandrita; e il ciglio aggrotta, Chè gli par di vedere un barbagianni. RIME

Vede che la sua stanza, o la sua grotta Di Diogene par la botte propia, Ove passato il mezzo giorno annotta. Credeva che una vita nella copia

De' comodi menasse assai felice, E lo ritrova quasi nella inopia.

Nemo propheta in patria, allora ei dice:
Ben si vede, soggiunge, che a un uom dotto
Più matrigna esser suol, che gentirice.

Forse alcun crederà che qui sia sotto.
Mistero, e che l'autor, quantunque buono,

Qui fare intenda un mistico rimbrotto. Ma prende un granchio; cuè nato io non sono In Lombardia, da cui se lu ricevuto

O ricevo alcun ben, tutto è suo dono.
Pur vi dirò quello che m' è accaduto,
Ed a voi solo il renderò palese;

Dagli altri non sarei forse creduto, lo vi dirò cioè che il Milanese

I non volgari addita al forestiero, Di lor parlando in modo assai cortese.

Me vice versa più d'uno straniero, Meravigliando, al Milanese addita: Possa io morir, se iutesso fregi al vero.

Forse lor par che chi storpiò la vita Di Cicerone più considerato

Altrove sia, che ove ha sua età fornita. Ciò voluto non ho tener celato Per quell'amor che a' Milanesi io porto,

Da' quali vorrei pure essere amato.

Forse lo son, ma non men sono accorto;

E forse non lo merito, ch' è quanto

E forse non lo merito, ch' è quanto Dir ch' io mi dolgo e mi richiamo a torto E perchè amante di me stesso tanto
Non son, ch'io non conosca i miei difetti,
Accenneronne alcuni, o poi vi pianto.
Fate anzi conto pur d'averli letti,
Che ad andare a dormire omai m'appresto.
Se a caso ha fretta la mia Musa, aspetti.
Dimani tra me e lei diremo il resto.
Gli ultimi versi scritti gli ho dorunendo,
O in tempo che non era affatto desto,
E per isperienza adesso intendo,
Siccome Orazio disse già d'Omero,

#### CAPITOLO VI.

Che si dorme talvolta anco serivendo: Prima non lo credeva, or so ch' è vero.

# Al medesimo.

De' mici difetti io favellar volca
Sul fine del capitolo passato,
Ma or m' è venuta in mente un' altra idea.
Venuto in mente m' è che biasimato
Già mi son di soverchio, e che sè stesso
Avvilir mai non deve un letterato.
E a pericolo grave io uni son messo,
Col favellar di me così sovente,
Di farmi far da' critici il processo.
Molto più farme puon presentemente,
Perchè del letterato per la testa

Dato mi son disavvedutamente.

RACC. POES. SAT.

242 RIME Questa genia, questa progenia, questa Incontentabil generazione Ahi quanto, alii quanto ai letterati è infesta! Chi stanipa un libro, a risico si pone,

In grazia di costor, di divenire
La favola e l'aimbel delle persone.
Parole mai non maneano nè ardire
A'critici severi, ed allor sono
A pasto quando essi han cou chi piatire.
Spesso dissimulando il bello e l'abuono,
Mettono in vista solo ogni difetto.

De' poveri scrittori ond' io ragiono. E se un libro non è più che perfetto, Ne dicon tante e tante, che all' autore, Benchè dotto, fan perdere il concetto. Delle punture lor, del lor furore,

Come v' è noto, già non andó esente Omero, il qual fu così grau cautore. Esente non andonne similmente Virgilio, e quanti sono illustri vati Ed oratori e simile altra gente. Oh quante volte vengon malmenati

On quante votte vengon maimenati Gli scrittori da' critici indiscreti, Che la triaca son de' letterati! O huon Torquato, onore de' poeti Epici onesti, tu che fosti degno Di menar giorni più sereni e lieti; Che selace de la tradica l'alci in

Che valse a Te lo studio e l'alto ingegno, E I tuo saper, se i critici molesti Andarono con te di là del segno! Quanti altri esempi troppo più funesti Di critica indiscreta e illiberale Si son veduti in altri tempi e in questi! DI G. C. PASSERONI

Quante volte si passa al criminale Dal civile, e la lite, ch'era prima \* Letteraria, diventa personale!

Oh quante volte sotto il nostro clima, In vece d'acquistar danaro e fama, Anche un dotto scrittor perde la stima!

Anche un dotto scrittor perde la stin Altro incomodo grave a sè mi chiama, Al quale è sottoposto un letterato,

Che il concetto ch'egli ha, conservar brama. Chi stampa un libro, par che sia obbligato A saper, quasi fosse Angiol celeste,

Quanto è mai stato scritto oppur sognato. Bisogna in conseguenza che si prêste

Ai dotti e agl'ignoranti, per dir breve, Che fangli spesso astruse ed ardue inchieste.

Compiacente con tutti esser si deve,

Servendo spesso al console c al comune, Con perdita di tempo in ver non lieve. D'un tal disagio un ignorante è immune, Chè nessun viene a rompergli la testa

Con domande ridicole e importune. Un'altra cosa incomoda è anche questa:

Pel lungo studio un letterato vero La faccia ha per lo più squallida e mesta.

Se esce di casa, poiche I giorno intero Conversato lia co' morti, resta astratto, E par che venga allor dal cimitero.

Un dotto appresso il popolo per matto Passa sovente: e chi dello immortale Filosofo d'Abdera ignora il fatto?

Forse il maggiore incomodo del quale Van pochi dotti esenti, è quell'avere A trattar con più d'un che non è tale.

RACC. POES SAT. 16

244

Certamente aver dee poco piacere Nel conversar con gente ignara e zotica

Un che abbia pieno il capo di sapere.
Un dotto, appetto a un uom di dura cotica,

È come un quadro del gran Rafaele
Posto a confronto a una figura gotica.

Il paragon non è troppo fedele: Prendiamone un più giusto da' sovrani, E star lasciamo le dipinte tele.

Se un re trattar dovesse co' villani, Ed il cibo ricevere dovesse,

E il bicchier dalle lor terrose mani;

Se a lungo a soggiornar con loro avesse, Si annojerebbe sì, che non v'è cosa Che per fuggir da loro ei non facesse. Ora pensatel voi quanto nojosa

Degli indôtti esser dee la compagnia A una persona dotta ed ingegnosa.

Per un dotto cred'io che non si dia Tedio maggior di quel d'avere a fare Con gente che ignorante affatto sia:

Con gente, dico, che non sa parlare, Che logica non ha, che di ragione Non è capace, e pur vuol contrastare. Duro è 'l trattar con simili persone,

Durissimo è'l dovere accomodarsi Al loro irragionevole sermone.

E sì che gl'ignoranti al mondo scarsi E rari mai non fur; ma al giorno d'oggi Per ogni dove son diffusi e sparsi. Ce ne son giù ne' piani e su pe' poggi,

Ne abbondano le valli, e ne son zeppi I poveri non men che i ricchi alloggi. Senza andare a cercarli su pe' greppi, In città se ne trovano parecchi; E per esperienza angli io le senni

E per esperienza anch' io lo seppi.

E non v' è cosa la qual più mi secchi, Che lo avere a impacciarmi con costoro Che ogni giorno mi rompono gli orecchi.

Essi me non intendort, ned io loro:

E m' ha da capitar senza alcun fallo,

Se v'è una donna sciocca o un uomo soro

Il bello è poi, ch'essi per verde il giallo A intendere mi dan, per nero il bianco, E comprar fanmi per gallina un gallo.

Alla metà dell'opera per anco,

Padre Pecora, io so che non son giunto, E di pensare e scriver son già stanco.

Due parole per mo' di contrappunto Al fin qui detto su vari difetti

De' letterati aggiungo, e poi fo punto. Sovente in agibilibus inetti

Riescono alla prova i letterati, E a passioni anch' essi son soggetti.

Se d'ordinario sono malagiati, La colpa è lor, che solo ai libri intenti Negl'interessi lor son trascurati.

Non sono i dotti sempre i più prudenti; D'umore strano son parecchi d'essi, E d'ogni lieve ingiuria insofferenti. Son rispettosi ed umili e rimessi

Finchè han contrario il vento; ma se spira Propizio al legno lor, non son più dessi. Facili alla vendetta e pronti all'ira

sono, e d'invidia han molti il core infetto, E Italia stessa spesso ne sospira. 216

Stiman soltanto utile, onesto e retto Quel ch'essi sanno; e spesso spesso i basti Si rodono tra loro a bel diletto.

Han per lievi cagioni aspri contrasti,
 Han . . . Ma seder non vo' pro tribunali;
 E il fin qui detto io credero che basti.

Aggiungo solo che fra' libri i quali Si stampano oggidì, se avvene alquanti

Di sani, altri ve ne ha che non son tali. Stampano i dotti e stampan gli ignoranti

Libri diversi; e peggiorando invecchia Il mondo in mezzo a tanti libri e tanti.

Chè i lettori non fan come la pecchia, . Che suggendo l'umor da vari fiori

Il mel ne forma, e all'uomo lo apparecchia. Lasciando il buono, da parecchi autori Succhian l'umor cattivo, ed in veleno

Sovente lo convertono i lettori; Che di leggieri infetta il cor nel seno,

E dal cor si comunica alla mente, E la perverte, o la stravolge almeno.

E questo avvien tanto più facilmente, Quanto lo stil de' libri, a' quali il pelo Or rivedo, è più molle e seducente. Degno è più d'un d'esser lodato a cielo,

Perchè libri compongono, che pieni Son di saper, di carità, di zelo.

Altri ve ne ha che son bizzarri e ameni; Ma carità non mostrano, nè fede, E son per giunta liberi ed osceni. Quindi è che I huon costume oggi si ved

Quindi è che I buon costume oggi si vede Andato in bando; ed il libertinaggio Anche in Italia va prendendo piede. DI G. C. PASSERONI

E non credo di fare al vero oltraggio, Se del male in gran parte attribuisco La colpa ai libri in libero linguaggio. Di dir di più per ora io non ardisco, Chè infastidir più del dover non voglio Le vostre caste orecchie; onde finisco. Domani porrò mano a un altro foglio; E se le nove Suore liberali Del lor favore avrò più che non soglio, lo mostrerò che a certi autori, ai quali.

### CAPITOLO VII.

Credon molti d'avere obblighi espressi, Altr'obbligo non han se non de' mali E de' disastri onde or son forse oppressi.

Al Padre maestro Angelico Martignoni.

Quàndo sento da gente anche di grido Esaltar sopra i secoli passati Il secol mio, Padre maestro, io rido. Bido quando da certi letterati Deprimersi odo fuori di misura Il secolo corrente in cui son nati. Han torto i primi, e torto per ventura Hanno i secondi, se dir posso il mio Parer, benchè sia indiero di scrittura. Giudice competente non son io, Lo so; ciò non ostante qualche cosa Intendo dirne in questo cicalio.

RI

248

Un' opra potrei far voluminosa,
La qual non fosse da gettarsi al foco,
Se dir dovessi il mio parere in prosa.
Scrivendo in versi, io credo che di poco
Contenteromni, massime che in mente
Mi vien che ne parlai già in più d' un loco.

Mi vien che ne paria gia in più d'un lo dice che nel secolo presente In versi e in prosa si ritrova a stento Chi non iscriva trascuratamente.

Un certo filo, un certo ondeggiamento, Una certa armonía, che panni udire Negli antichi, di rado oggi la sento. Da questo già non debbesi inferire

Che non escano anchi oggi opere illustri; E il negarlo saria soverchio ardire.

Anche oggigiorno alcuni ingegni industri Scrivon libri degnissimi di lodi, Che reggeranno al variar de' lustri.

Se, molti essendo a gravi studi c sodi Intenti, par che or giacciano le amene Lettere, han queste ancor cultori prodi.

D' ogni cosa può dirsi e male e bene: Se il secol mio biasmato è da parecchi, Da parecchi altri ancor lodato ei viene. È biasimato per lo più da' vecchi,

E lodato da' giovani, e può darsi Che da' vecchi e da' giovani si pecchi. Da me i vecchi non hanno a sindacarsi,

Da me i vecchi non hanno a sindacarsi, Ch' io pur son tale; e i giovani vorrei Circospetti un po' più nell' esaltarsi. Ciò dico perchè so che più di sei.

Ciò dico perchè so che più di sei, Nel lodare il lor secolo, sè stessi Intendon di lodare a' giorni miei. Fede me ne faria, se uol sapessi, Il veder come vanno pettoruti, Che quasi par che al mondo sien solo essi;

E il sentire in che conto son tenuti
Da loro i nostri antichi autori, e come

Nel decider son franchi e risoluti.
De' vecchi intanto vive eterno il nome;

E il tempo avvicn che invan sue forze adopre, Che dal loro saper son vinte e dome.

Vivon chiare ed illustri le loro opre, In cui, checchè oggi a qualchedun ne paja,

Giudizio, ingegno ed onesta si scuopre. I giovani che a vecchi dan la baja,

Par che voglian far credere ad altrui Che oggi solo la luce al mondo appaja.

Ma dove son quelle opere con cui Chi così vuol far credere, o chi crede

Così, possa provare i detti sui? Fra tanti che oggi il mondo uscir ne vede, Raro è quel libro che diletti e giovi,

E l'onestà corrobori e la fedc.

Romanzi vecchi e taccuini nuovi, E una dovizia enorme di gazzette, Sono i libri che or par che 'l mondo approvi.

Queste le opere son che or vengon lette; E le opere migliori, scritte in versi Ovvero in prosa, or vengono neglette.

Simili libri, e i tanti e sì diversi Vocabolari e l'Enciclopedía,

Che io, che sono un buon uom, mai non apersi, Forman lo studio e in un la librería

Degli eruditi, per quel ch' odo dirne, Che fanno più romore all' età mia. 250

Lasciando oggi da parte quel di Smirne, Di Teo, di Tebe e gli altri greci codici, I lunari leggiam per erudirne.

Le gazzette e altri fogli periodici

A quel d'Arpino ed al cantor di Manto Antepongon più d'otto e più di dodici. E tal, che in un autor che oscura il vanto

A' moderni, risolversi tampoco Non sa a spendere un giulio e ne men tanto,

Spende in tali bazzecole non poco, E le legge con somma attenzione,

Presente la famiglia intorno al foco. E ne loda lo stile, e lo antepone

A quel del Castiglioni, a quel del Caro, A quel del Casa e del Decamerone.

E al giorno d'oggi è caso molto raro Che i librai per un libro scritto in pura Lingua toscana tocchino danaro.

La strada vecchia, ch' è la più sicura, Si lascia per la nuova, la qual fuora

Di traccia porta altrui per ria ventura. Quindi ne vien che quasi d'ora in ora La lingua tosca, come vede ognuno

La lingua tosca, come vede ognuno Che non ha le traveggole, peggiora. E queste cose tocca a dirle ad uno Che nato dell' Italia è là nel lembo

Estremo, e non gli attiene in conto alcuno. E tanti nati dell'Italia in grembo

Trascurano si nobile favella, Per cui già tanto affaticossi il Bembo. E temo che tornar dobbiamo a quella

Contro cui fan romori così strani I moderni, e barbarie oggi s'appella. DI G. C. PASSERONI

Io temo anzi che un di gl'Italiani Intendere si debbano tra loro

O come s' intendevano coloro

Che cangiaron linguaggio, allorchè intenti Erano al babilonico lavoro.

E mentre par ch'ogni altro popol tenti D'ingentilir la sua favella strana, E farla rispettar dalle altre genti,

Noi, generazion servile e vana, Lasciamo imbastardire, ad altro intesi,

La bellissima lingua italiana.

Oltre i molti vocaboli francesi, Adottando si van di giorno in giorno Voci e frasi di vari altri paesi.

E un linguaggio sì dolce e vago e adorno lo sto per dir ch' omai ridotto è a tale,

Ch'ogni altro gli può far vergogna e scorno. lo, che lo scrissi già forse men male, Nel leggere i moderni che or rampogno, Ilo contratto uno stile al loro eguale.

E se per passatempo o per bisogno
Leggo un antico autor di tanto in tanto,

Di me medesmo meco mi vergogno. Pensateci un po' voi, se tanto o quanto Del bel tosco sermon l'onor vi preme; Io, che talor vi penso, ho quasi pianto.

Ed è ragion che noi piangiamo insieme, Anzi ridiam; chè l'uom che ride, vive Più sano di colui che s'ange e geme.

E mestieri ha di ridere chi scrive Cotanti versi, ancorchè poco sia A Febo in grazia ed alle caste Dive. E ai sollazzi la magra pocsia Antepon, per veder se gli riesce Di dare esiglio alla malinconia.

E forse con tal mezzo egli l'accresce.

Qui terminar volea; ma ho risoluto
Di dir due motti ancor, se non v'incresce.
Io dico che conosce e ho conosciuto
De' giovani che indizi manifesti

Danno d'aver lo ingegno molto acuto,
E d'esser dotti in lettere; ma questi

Nel medesimo tempo gli ho trovati Verecondi, arrendevoli e modesti. Favellando de' secoli passati,

Mostrano averne quell'idea che denno, O che dovrieno averne i letterati.

In somma ho scorto in lor dottrina e senno: E quel che lieve assai parrà a parecchi, Ma ch'io però con gran piacer lo accenno,

E che gli ho intesi favellar de' vecchi In modo tal (lasciate cli'io m' esprima Così) che fatto m' han prurir gli orecchi.

E, quel ch'è più, mostrato han della stima E della gran bontà fin d'un barbogio Vecchio, come son io, che scrive in rima. Ed ecco fatto il vostro e il loro elogio;

Ed ecco fatto il vostro e il loro elogio;

E perchè a ritoccarlo il guasterei,

Come feci l'altrier coll'orologio,

Oui finisco col dir: memento mei.

#### CAPITOLO VIII.

#### Al sig. Giambatista Taccioli.

Che i vecchi biasmar sogliano il presente Tempo, e lodar il tempo ch'è passato, È cosa che si sa comunemente. Questo è un costume tanto inveterato, Che nato con franchezza dir si puote Poco dopo che'l mondo fu creato. S'usò presso gli Ebrei genti sì note E sì antiche nel mondo, non che presso Gli Achéi che scrisser già tante carote. Se ne' miei versi ho fatto anch' io lo stesso, Chi è discreto, dirà che mantenuto Mi son nel mio legittimo possesso. Ho lodato il preterito, doluto Del presente mi sono, e ne borbotto Anche oggi; il che a più d'uno è rincresciuto. È rincresciuto a qualche giovinotto Che va franco e diritto come un fuso, Perch'è nato in un secolo sì dotto. Decide d'ogni cosa; ed io lo scuso, Perchè gli han fatto credere che in questo Secol si nasce col sapere infuso. E che col solo conversar più presto Oggi s'impara senza precettori: Tanto or lo ingegno è penetrante e desto. Si disse un tempo che portavan fuori Del materno alvo i putti la malizia,

Or si dice che nascono dottori.

54 RIN

Però co' libri essi hanno inimicizia, Credendo aver lo ingegno lor felice Fornito d'ogni scibile a dovizia.

Quasi ogni giorno nasce una fenice; E il secol diciottesimo da molti Il secol delle lettere si dice.

Non niego che ci sien giovani colti, Massimamente essendo i miei faceti Prodotti stati ottimamente accolti.

Ci sono uomini e giovani discreti, Ci sono anch'oggi, ingrato esser non voglio, Oratori, filosofi e poeti.

Se giovani vi son pieni d'orgoglio, Senza dottrina, molti similmente

Ve ne ha che per saper lodare io soglio.
Conosco che anche il secolo presente

Ha del buono; e con lui non sono ingiusto, E non confondo il reo collo innocente. A dirne bene io ci ho tutto il mio gusto;

Chè a principio parea che in certo modo Dovesse assomigliarsi a quel d'Augusto.

Sì, l' ho lodato e tuttavía fo lodo, E scorgo i pregi suoi, chè non son orbo; Ma poi non credo tutto quel che ne odo. S'egli elbe già del cigno, ora ha del corbo;

Se fulgido fu già come uno specchio, Adesso pare a me che abbia del torbo.

Io l'ho visto da giovine e da vecchio; E parmi faccia ei pur come fo anch'io, Che peggiorando vo quanto più invecchio. Risorse l'eloquenza al tempo mio,

E parve che la bella primavera Al verno succedesse umido e rio. DI G. C. PASSERONI

La poesía, che involta in teuebre era,
Parve che ritornasse almeno in parte
A ripigliar la luce sua primiera.

A ripigliar la luce sua primiera.

Parve che risorgesse ogni bell'arte;

E registrata ne ha grata memoria

E registrata ne ha grata memoria Più d'un dotto scrittor nelle sue carte. È per non tesser troppo lunga istoria,

Dirò sol che lo studio dell'umana Letteratura sâlse in somma gloria.

La vaga, la gentil lingua toscana Si studio, s'imparò; la torta via

Del saper si lasciò, per la via piana. Piena intanto di fasto e d'albagía

Dal bujo, ove era stata per molti anni Colle altre arti, uscì pur filosofia.

Uscì fuor senza barba, in vaghi panni; E secol filosofico si chiama Questo che sulle nubi spiega i vanni.

Pur persona che gode qualche faina, Un tal nome non è ben persuasa

Che gli convenga, e moderato il brama Di tale opinion l'alma ha sì invasa,

Che dice che più d'un filosofo oggi Non sa ove il sillogismo stia di casa.

Non sa la vera logica ove alloggi, Che la cerca più d'un filosofante Quaggiù nel pian, quand' ella sta sui poggi. Questo è un portar le cose troppo avante:

Io lascio star la verità a suo loco; Chè ho troppa stima per lo stuol peusante. Quel che m'incresce, è che or si studia poco;

E che più che alle lettere, si bada Al guadagno, agli amori, al sonno, al gioco.

E come certo io son che non si vada Al cielo in cocchio, e senza pene e stenti, Perocchè alpestre e ripida è la strada; Così cred' io col più degli intendenti, Che senza studio, dotto e letterato, Checchè ne paja altrui, nessun diventi. Non solo filosofico è chiamato Il secol mio, ma meritar presume Il bel titolo ancor d'illuminato. Illuminato sì; ma il troppo lume A lui rende il vedere incerto e forbo, Come di fare il sole ha per costume. E se non fosse che con man mi forbo Le deboli pupille, io rimarrei, Quando fissate le ho nel Sol, mezz'orbo. Lo stesso e peggio avviene a' giorni mici A molti che han corta la vista, e avere Credono gli occhi ancor più che lincei. Voglion veder fin sopra delle sfere; E, per parlar fuori d'allegoría, Voglion saper quel che non puon sapere. "State contenti, umana gente al quia; "Chè se potuto aveste veder tutto, "Mestier non era partorir Maria. Dante mio caro, oli quanto, oli quanto frutto Si può cavar solo da quel che dice

Qualchednno con nome più felice Te dell'umanitate il secol chiama: Da sì bel nome or che sperar non lice? L'umanità, chi non la estima ed ama? E tu sei tal, "che alcun ch' esaminando Ti va, te meno umano agogna e brama.

Questo terzetto tuo sì ben costrutto!

E questa umanità di quando in quando, Sebben cerca tenersi altrui celata, Colle opere si va manifestando:

Umanità che spesso è mascherata, Umanità che dà di quel che tiene, Che carità pelosa anche è chiamata: Umanità che toglie dalle pene

Di questo mondo un morbo di viventi, E questo forse a lei pare un gran bene:

Nome che ad ora ad ora in chiari accenti,
Se non lo hanno nel cor, con qualche orgogho
lu sulla lingua almen lo han più di venti.

lo tuttavia, con quel candor ch'io soglio, Checchè altri di te scriva in aspro stile, Della tua umanità lodar mi voglio.

Perchè, per quanto, secol mio gentile,
lo t'abbia con buon fine strapazzato,
A segno ancor di moverti la bile;
Tu finora non m' hai nè bastonato,

Nè fatto a brani ancor, come già fero Le Baccanti ad Orféo sì rinomato. Alcun ti stima secolo leggiero,

Che tratti le ouibre come corpo saldo, Ed i corpi come ombre; e mi par vero. Ond'è che va più d'uno altero c baldo Per le scoperte fatte in questa ctate,

Che a' mortali non fan freddo ne caldo. lo sono amante della veritate, E su questo non vo' farti il processo; E se alcun lo ha da far, non tocca a un vate.

Dirò solo, se il dirlo m'è permesso, Che i dotti non fur mai forse sì vani E superficiali come adesso.

RACC. POES. SAT.

258 RIME Il secolo talun de' ciarlatani

Ti noma; io non son certo uno di questi;

Chè non uso vocaboli sì strani.

Mi piacque sempre usar termini onesti: Se più libero fossi in mia favella, · Forse più caro, secol mio, m'avresti.

Secol di libertà so che t'appella

Il popolazzo ignaro; ma tal nome Ti deturpa assai più, che non ti abbella.

Molto su ciò può dirsi; ma siccome Mi sovvien che ne ho già parlato altrove,

Mi dispenso dal fare altre scilome. lo m'attendea da te più belle prove,

E tu potevi darle; ma tradito

T' ha lo insano desio di cose nuove. Secolo de' buffoni è stato ardito

Di chiamarti più d'un, secolo mio; Ed un tal nome so che t'è gradito.

Vago però d'uniformarmi anch'io

Al genio tuo, per quanto ho almen saputo,

Mi son dato a seguire il biondo Dio. Ed in tempo che avrei forse potuto

Scrivere in rime gravi e farmi onore, Al pracevole stil sonmi attenuto.

Così passato son per un cantore Mezzo buffone, senza aver, come hanno

Molti di lor, la sorte a mio favore.

Ciò non ostante invidia non mi fanno; E l'essere mai sempre stato povero

Dato giammai non m' ha gran noja o affanno. Anzi fra beni miei maggior l'annovero;

E massime or che so che quanto prima L'avello mi darà grato ricovero,

E avrò finito di cantare in rima;
Onde indrizzarvi questi scarabocchi
Voluto ho, per mostrar la giusta stima
Che fo di voi, prima di chiuder gli occhi
Sovengavi, quandi io sarò sotterra,
Di chi già scrisse questi versi sciocclii.

E'l Creator del cielo e della terra Degnatevi pregar talor, che dia

All'anima di lui, che sempre in guerra Visse, eterno riposo; e così sia. Questi versi v'invio; quantunque voi Badiate ad altro che alla poesia.

Badate al mercimonio, è ver; ma poi, Come altri soglion far, non disprezzate Il Dio de' carmi, nè i seguaci suoi.

Ed a me pur, ché poi non son gran vate, Molti atti assai cortesi avete usato, E per vostra bonta tuttora usate.

E sono pochi giorni che invitato M'avete ad andar vosco in sul Verbano, Ove dite che son desiderato.

Ed avete soggiunto a mano a mano

Che un drappello di giovani assai colti
Mi nomina sovente anche lontano;
Che i misi pori de los con bano accelti

Che i miei versi da lor son bene accolti.

Io con sommo piacer terrei lo invito,

Se gli anni miei non fosser più che molti.

Di villeggiar credo che avrò finito; E nella grotta mia, del mondo sazio, Passo i di per lo più mesto e romito. Ad ogni modo, amico, io vi ringrazio

Del vostro invito; ed essere vorrei Un Petrarca, un Virgilio od un Orazio, 260 кіме

Per render grazie con bei modi ascrei A quella dotta gioventù gentile Che me cotanto onora e i versi miei.

Ma a ciò far troppo debole è l mio stile; E la mia penna or getta troppo grosso, Perchè i miei versi ella non abbia a vile. Fate con lei per me quel ch' io non posso; Voi far potete facilmente in prosa

Quel che per me, che ora ho tanti anni addosso, Fare in versi saria difficil cosa.

M' intendo farlo con un po' di grazia: Chè sebben tuttavia fo versi a josa, Conosco che non vagliono una crazia; E fra questi, che son quasi trecento,

Se ce ne ha che sien buoni, è per disgrazia.
Compongo male, e con fatica e stento.
Beato chi gli incomodi degli anni
E le ingiurie non sente! io ben li sento,
E sono irreparabili i miei danni.

#### CAPITOLO IX.

# Al Lettore.

Ti stupisci, lettore, e con ragione, In veder che un cantor vecchio, com'io, Ha già composto tanto, e ancor compone. E ti ridi, lo so, del fatto mio, Che ancor non so risolvermi, a dispetto Del tempo, a dire alle Camene: addio. DI G. C. PASSERONI 20

A dispetto del tempo ho detto, e ho detto Bene; perchè oggigiorno uno che scrive In versi, appresso i più perde il concetto. Ne tempi andati eran le caste Dive

In pregio ed in onore; al giorno d'oggi Neglette son: così quaggiù si vive. Non trovano oggigiorno chi le alloggi;

E menan vita mesta e solitaria

Di Pindo su i deserti alpestri poggi.

Or piace più sentir cantare un'aria, Che un canto del Gossiedo; e più diletta, Del Petrarca, un pallon che va per aria.

Vadasi da Chiarin: che più s'aspetta? Il veder la destrezza di quell'uomo

Altro è ben che poggiar di Pindo in vetta. Ei sol val più, non dico già d'un tomo

Di rime, ma assai più di sette e d'otto, Per cui non ti farei sull'erba un tomo. Io non son sì incivil, nè son sì dotto,

Nè sì presuntuoso, che far voglia
A chi così discorre aspro rimbrotto.
Dico solo, o lettor, che mi vien voglia

Di ridere talor del secol mio, Che sol di cose frivole s'invoglia:

Anzi tanto nè meno oso dir io, Pel rispetto e la stima che ho per questa Etate in cui nascer m'ha fatto Iddío.

Dirò dunque con frase più modesta, Che quando qualchedun porta all'eccesso Le cose, suol dirsi: acqua e non tempesta.

Così mi par che possa dirsi adesso; Ed io, che dirlo in pubblico non oso., Lo dico tratto tratto fra me stesso. Ma poi, per non passar per uom ritroso,
Mi lascio trasportar dalla corrente,
E nel compor tengo uno stil giocoso.
Ho scelto questo stil principalmente,

Parendo a me che un tale stil sia fatto Apposta per far ridere la gente. Vedendo poi che il mondo oggi va matto

Per cose lievi, o sia per bagattelle,
Al gusto anch'io del secolo m'adatto.
Lasciando star le cose buone e belle,

E gli argomenti e le materie sode, Scrivo panzane, ciuffole e novelle. Ho creduto acquistarmi qualche lode,

Se non per altro, almen perchè ho mostrato Che so correre anch'io dietro le mode.

Il modo io mi credea d'aver trovato
Di dare spaccio alla mia mercanzia;
Ma or veggio che mi son motto ingannato.
Ingannato mi sono; tuttavia
Séguito a verseggiar, chè si suol ilireri.
Chi la dura, la vince, a casa mia.

Io non so quel che sia per avvenire; Ciò non ostante voglio sperar bene; Nè tu me lo vorrai, credo, impedire.

Ai palloni volanti ed alle scene Succederanno altri divertimenti ; Torneranno a piacer le rime amene.

Scrivo ai posteri ancor, che per ventura
Per le lettere fien meno indolentia

Ogni cosa quaggiù passa e non dura; Dopo lo inverno vien la primavera, E I chiaro di dopo la notte oscura.

263 In pregio torneranno, almen si spera Da me , le belle lettere , per cui Par che venuta sia l'oltima sera. Discorriamla, lettore, un po' fra nui, Senza alterarci punto punto, e, quello Che importa più, senza dir mal d'altrui. Questa età che ti par che abbia di bello?.. Io poco so veder tra malte e molte Cose che possa reggere a martello. Tu mi rispouderai, che or son più colte Le donne; e atti hanno assai più conducenti Al lor fin, che non ebbero altre volte. Anche quelle che andavano pezzenti, Or son bene in arnese; e quelle stesse Cli' eran brutte, oggidì sono avvenenti. Anche quelle che andavano dimesse, Adesso han preso un fare, un andamento, Che ingannerien chi non le conoscesse. Le carrozze, gli arnesi, e cento e cento Cose che eran si rozze pel passato, Hanno acquistato un gran miglioramento. Hai ragione: mi son male spiegato; Così balordo e vecchio come sono, Nel domandar conosco che ho fallato. Tutte queste bellezze io te le dono; Nel bello il secol mio dà nell'eccesso: Io voleva saper quel che ha di buono. Effemminato l'uno e l'altro sesso

Parmi che sia; ma della donna pare Ch'effemminato sia più l'uomo stesso. Cento altre usanze rie lasciando stare, Molti da letto or s'alzan ginsto all'ora Che andayano altre volte a desinare.

264 RIME DI G. C. PASSERONI E quando spunta in ciel la bella aurora, A dormir vanno, come fan gli allocchi, I pipistrelli, i lupi e le altre fiere; E quando aprir dovrienli, chiudon gli occhi. Quanto danno ne venga alle persone; Credo che lo accennarlo a me non tocchi Io temo assai che la religione Ne soffra, la qual scema tuttavía; E cresce in vece la presunzione. Questa mi pare in verità che sia, Se dirlo, anzi scrivere pur l'oso, Il difetto maggior dell' età mia. Non solo è 1 secol mio presuntuoso, Ma poco cura omai di farsi adorno Del sapere onde un tempo andò pomposo. Questo è quello che dicesi oggigiorno Con franchezza da più d'un letterato Del secol diciottesimo, che a scorno Delle lettere è detto illuminato. Secolo mio, perdona al troppo ardire; Ma il desio di vederti migliorato Mi fa dir quel che non vorresti udire. E tu, lettor, che sei di sentimento

Dal mio diverso, non t'incollorire Contro me se detto ho quel ch'io ne sento.

# ONOFRIO MINZONI



# CAPITOLO

n ı

#### ONOFRIO MINZONI

Ad un Dottore fisico e poeta che richiede all'autore un sonetto per nozze.

The diavol for quel ch'entrommi in petto Allor che mi dicesti, o dottor mio, Per due sposi mi schicchera un sonetto? Un diavol certo e' fu, non mica un Dio; Anzi un diavol sì nero, che non so S'unqua un più nero del nabisso uscio-Issofatto nel cor mi si cacciò Non l'estro, ma la smania, ma il rovello, Che proprio tuttoquanto mi sconciò. Sentimi brontolare ogni budello Dentro dell'epa, e dentro della nuca Sentimi bulicar tutto il cervello. Da indi in qua non cibo si manuca, Nè buon sonno si dorme, o nasca il sole, O morto cali nell'esperia buca. Sempre ho la fantasía piena di fole, Quante ne disser mai suocere e madri Per fare spiritar nuore e figliuole. Dal capo a' piedi se talun mi squadri, Dirà che sembro un passegger venuto All' improvvista nelle man de' ladri :

CAPITOLO

268 Dirà che pajo un uom ch'abbia veduto L'orco mo mo: sì rabbuffato io sono. Sì stordito, sì pallido, sì muto.

Or sulle vie del fulmine e del tuono S' innalza il mio pensiero, ed or s'abbassa Là dove siede Belzebubbe in trono. Or vanne a Cuma, or alla Francia passa,

Della Sibilla la spelonca or vede, Or di Merlino la marmorea cassa.

Come viaggia poi? Talora ei siede Sovresso un carro ed ha la sferza in mano, Talor cavalca ed ha lo sprone al piede. Spesso lo porta alcun mostro affricano,

Ma spesso ancora portalo una gru, Una beccaccia, un' anitra, un fagiano. Anche una barca non vednta più, Barca tessuta con finissim' arte,

Quando in su lo trasporta e quando in giù. Un ragno le filò gomene e sarte; Il corpo è spugna, ed il timone è sovero, E le vele non sono altro che carte.

Nè sì di forza o di consiglio è povero Il nocchier novo, che se frema il vento, Non la guidi a trovar qualche ricovero.

Cupole afferra, e ve la caccia drento; E fin che dura il paventato risico, Sta tutto tutto a racconciarlo intento.

Tal non di rado sta pensoso il fisico Per dare ad un idropico rimedio Che presto il faccia divenire un tisico. Tal madama, che pur legge con tedio, Con premura alle pulci dà la caccia, Le quali al suo cagnuol pongono assedio. Negli orecchi e nel muso gliele traccia, Ed una alfin buscatane, coll'ugna Del bianchissimo pollice la stiaccia.

Come poi cessa d'Aquilon la pugna, Eccoti il mio pensier che a tutta prova Correr fa tosto l'incavata spugna.

Correr fa tosto l'incavata spugna. Ma il correre e il ricorrere non giova, Chè quanto ei cerca con sì lungo affanno,

A suo marcio dispetto unqua non trova. Egli cercando va quanti saranno,

E di che genio e di che volto, i figli Che dagli sposi tuoi nascer dovranno.

Aravvene nessun che rassomigli Il genitore, o pur la genitrice,

E che moglicra o pur marito pigli? Andrà nessuno a qualche erma pendice

Vestito d'un cappuccio e d'una tonica Per mangiar qualche insipida radice? Saravvi tal cui piaccia una canonica,

Piaccia grande la cappa, ampia la cherica, Breve il salmo, e l'antifona laconica?

Saravvi tal che navighi all'America, E sino a Truffia e a Buffia si sospinga, Sol per vedere se la terra è sferica?

Saravvi tal che scimitarra cinga, E fra tamburi, timpani, trombetto Di barbarico sangue la dipinga?

Di barbarico sangue la dipinga? Le bocche loro saran larghe o strette? Ed-essi porteranno il volto raso, O i labbri copriran colle basette?

Ottuso avranno, ovver acuto il naso?

Avranuo il guardo affabile o severo,

Pur che servi ocali pon gli stanni il

Pur che senz'occhi non gli stampi il caso?

Il ciglio sarà biondo o sarà nero? La fronte spaziosa oppur angusta? Il portamento grave oppur leggero? La carne ben sucosa o ben adusta, E gli ossi molto lunghi o molto corti,

E la persona debile o robusta? Saranno quadri o tondi? ritti o torti? Concludiamo: assai tosto o tardi assai Gozzovigliar faranno i beccamorti?

Domin! quante ricerche si fan mai? Ma far si denno; nè poeta vero Se' tu, se tu medesmo non le fai.

Ora v' ha chi nel gemino emispero, Chi v' ha che disvelare o voglia o possa Sì profondi secreti al mio pensiero? Areosto lo manda, ove son l'ossa

Di Merlino rinchiuse entro una conca Lucida, tersa e come fiamma rossa. Ei vi corre ed inchiede: ma vi tronca

Le inchieste in gola, e il fa restare un ciocco La vociaccia che introna la spelonca.

Oh lui goffo! Oh lui gonzo! Oh lui balocco! Sperò che rispondessegli un profeta, E sente che rispondegli un allocco. Per tal modo scornato ad altra meta

Egli si drizza, e pur sua guida ha seco L'ombra del grande mantovan Poeta.

Già s'accosta di Cuma al sagro speco, Già v'entra e sbircia ma sì l'aria è scura , Ch' uopo gli è far ciò che farebbe un cieco.

Nidi di scorpi son le fesse mura, Ed è l'umido suol nido di bisce, Che l'empiono fischiando di paura. Mentre va brancolone, or lo ferisce Lo spino acuto, or la stizzosa ortica, Ch' ivi a bizzeffe pullula e frondisce. Vorrebbe uscir; ma il misero s'intrica In que' folti cespugli e si corruccia: Pur alfin lento lento esce a fatica. () vecchia, non Sibilla, ma bertuccia, Il canchero ti colga, e ti divori Midollo ed osso, non che polpa e buccia. Ovunque, o malabbiata, or tu dimori, Poichè non sei dove mestieri io n' lio, Ivi ti ferma assiderata e muori, Pur colaggiuso mal tue grado andre, Ove dopo il tuo lungo pissi pissi Enea pietoso finalmente andò. Detto fatto precipita agli abissi Il mio pensiero: ed ecco il can gli baja, Come bajare a quel Trojano udissi. Ma giù gli ficca anch' ei nella ventraia Tosto un' offa, e per giunta alla derrata Gl' impiastriccia di fango occhi ed occhiaja. Poi sospettoso a sè d'intorno guata. E passo passo misurando va La via d'arido ossame seminata. Nel più bel del cammino a caso da Del piede in una mucida barbozza Che sulla strada inonorata sta. Qual dalla selce unta, fumosa e mozza Fa schizzar le scintille il guatteraccio, Quando a più colpi col fucil la cozza, Ed una d'esse gli si avventa al braccio, Quasi di vendicarsi abbia talento,

Una al petto, una al collo, una al mostaccio;

Tal esce il foco dal percosso mento,

E dopo un non so quale brulichio Esce ancor un parlare ed un lameuto. Uh! perchè m'nrti tu? Ferma per Dio. I' son una reliquia di Platone.

P son una reliquia di Platone, E satisfar ben posso al tuo desio. Abbi credenza a me, non a Marone:

L'alme che cerchi, in cielo troverai, Non in questa oscurissima prigione. Qui ferma il mento e le parole e i lai: L'altro nè lo ringrazia, nè gli dice

Il desiderio mio, come tu sai.

Ma nel suo sè Virgilio maledice, Ed abbandona il tenebroso regno, E poggia al ciel, com' araba fenice. O aure, o nubi, non vi prenda sdegno,

Se per gli vostri sconosciuti calli Chi non è voi, di passeggiare è degno.

Arresta, o hina, gli umidi cavalli.

E voi, stelle, non siete per ancora

Stucche e ristucche degli usati balli? Sostate, deh! sostate per brev ora, E mostratene l'alme in voi racchiuse, Se vostra luce vie più luca ognora.

Ma lasso! Come in cielo si confuse
Il misero Fetonte, e cadde in Po,
E l'avid' onda sovra lui si chiuse;
Come l'ali incerate arse e squagliò

Icaro in cielo, e n'ebbero pietade Gli Dei del mare, ov'egli stramazzò; Così calcando le celesti strade

Il mio pensiero, non so dir perchè, So che vien meno, s'ingarbuglia e cade. DI O. MINZONI

Ora rispondi, o mio dottore, a me: Se proprio non è ciò diavolería, In somma delle somme che cos' è? Tosto mi vegna pur la schinanzía, L'onzena, il-capogirlo, il panereccio, Se tu non se dottore in gramanzia. Con due parole entrar nel pecoreccio, E fuor del seminato uscir mi festi. O brutto, o maladetto stregoneccio! Pur sappi che da me venia otterresti, Se cogl' incanti tuoi farmi vantaggio Sapessi, come far danno sapesti. Quando sarò vicino al gran passaggio, Tu, mormorando qualche nota maga, O pallottola dammi, o beveraggio. Ingojerolli: e s'indi ogni mia piaga Tu saldi sì, che fuggami da lato Quella che sempre di far carne è vaga,

Rimarrò volentieri indiavolato.

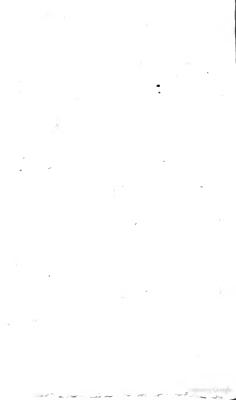

# LORENZO MASCHERONI

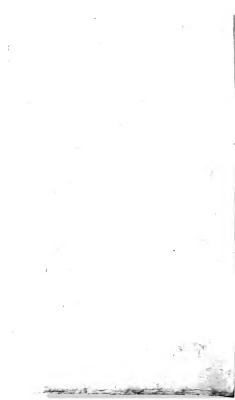

### SERMONE

DI

### LORENZO MASCHERONI

## La falsa eloquenza del Pulpito.

Tu pur mi vai spronando, Eugenio mio, Perchè a ben predicar co' buoni autori, Che tu leggendo vai, t'ajuti anch'io. Io ti ringrazio, benchè più m'onori Del merto; ma non so se in darti orecchio Ricompensare io possa i tuoi favori; Chè di quest' arte nè maestro vecchio Io son, nè posso di quel ch'io non faccio Nè ben nè mal, ad altri farmi specchio. Pur farò tutto, se di far procaccio Quel ch' io possa, e se i pregi di quest' arte E i difetti a me noti a te non taccio. Suppongo che a spiegar le sagre carte Ti volgi per quel fin per cui lo devi, E non per plauso o vil denar cercarte. Sol tra le varie strade, quai più brevi, Quai sien più certe, intendere vorresti. Perchè giù di sentier nulla ti levi. Tu vedi alcuni ch' umili e modesti Il paludoso suol vanno radendo; Altri vanno col vol presso i celesti.

SERMONE

278 Del padre il carro un di guidar volendo Fetonte, un tale avviso ebbe a sentire, Come da un buon poeta antico intendo:

Tropp' alto, o figlio mio, non voler gire, Ne troppo basso: se starai nel mezzo, Non ti potrà pericolo avvenire.

I vizi che biasmare io sono avvezzo, Eccoli, se ti piace; ove niuno

Sen dolga, d'accusar non ho ribrezzo. Tito, o Pietro che sia, s'inganna ognuno Che dell' arte oratoria vuol far pompa, E del più fino mostrasi digiuno.

Chi vuol ch' ogni artifizio suo si rompa, Cerchi mostrarlo; un ch' abbia ingegno ed arte, Vorrà che d'esso fuor nulla prorompa.

Colui di vera astuzia non ha parte, Che cerca per astuto esser scoperto;

Ma quel che sotto man scambia le carte. Pur le lor merci mettono all'aperto Molti degli orator che i primi rostri Salgono per favor, se non per merto.

Quanto gli antichi dicitor da' nostri Eran diversil se fama non mênte, Quei che nel dire fur creduti mostri.

Venir vedeansi in pubblico qual gente Che vuol parlar, poichè il bisogno il vuole ; Ma d'artifizio non ne sa nïente.

Studiavan di coprir colle parole La sottilissim' arte e la malizia Sopraffina imparata a buone scuole, Non temendo d'inganni, era propizia Loro ogni orecchia, infinche trionfava .

La studiata ingannevole imperizia.

lo non dico che d'arte iniqua e prava Armar si deggia il banditor del vero, E far ei quel che in altri accusa e brava; Ben dico che, nutrendo ardor sincero Di sterminar del rio peccato il danno, \* Oprar dee con occulto magistero. Felici que' che all'ammalato sanno Quell' amaro celar, che abborre e schiva, Altrui giovando con pietoso inganno. Or salpa a vele gonfie dalla riva L'orator grande, e vuoto di tesoro, E sol di vento pieno in porto arriva. Mostra d'ogni periodo il bel lavoro, E prima di ferire accenna l'arco E le saette al vizio ornate d'oro. Uccellator non vidi mai che, al varco Aspettando la preda, in pompa metta Quel laccio che aver vuol d'uccelli carco. Nè vidi pescator che l'amo getta, Mostrar per gloria a' pesci il curvo uncino, Se quindi cibo alla sua mensa aspetta. Eppur sovente l'orator divino , Che d'uomin pescator fu già chiamato, Mostra a chi l' ode l' amo acuto e fino. Dopo che avrà pescato e ripescato, Goda dunque del plauso che gli fanno; Non miri quanto pesce abbia pigliato: Benchè ad esso vergogna, agli altri danno È al fin tal plauso, se ben dritto vede, Chè i cor non a 'ndolcir, ma a prender s'hanno. Lode è il pianto di chi dal tempio ricde;

Ch' ei lodevol divenga, questa è lode, E più dei plausi numerar le prede. 280

Perchè d'esser chiamato Padre gode, Se i figli ch'ei non ebbe per natura, Nemmen per grazia acquista fra chi l'ode?

Fate plauso alla nobile orditura:
Non ammirate voi di ramo in ramo
La bella division di tanta cura,

E di suddivision l'altro ricamo?

Non l'ammiro, chè opposto lo comprendo

A quell'arte che tanto intender bramo.
Se Demóstene o Tullio in mano prendo,

O d'essi al par Grisostomo facondo, Di molte cose il filo appena intendo.

L' orazion, qual albero fecondo, I varj ramuscelli ha da coprire Di frutta e foglie col color giocondo;

Nè come al crudo gel nuda apparire, Chè fin le varie fila d'una foglia Natura d'un bel verde suol vestire.

Il Logico al suo dir non cinga spoglia,
E scarnato e anatomico ragioni,
E mostri l'ossa a chi veder le voglia.

Ma tu perchè non vesti i tuoi sermoni
Di muscoli, d'arterie e d'un bel panno
Che copra l'ossatura, che vi poni?
Discorsi in questa guisa non si fanno

Dalla natura: e dove alfin dal saggio

I precetti dell'arte a prender s' hanno?

V'ha chi in suo dir d'ogni scienza un raggio

Vuol pur che brilli: onde si mostri ingegno Che d'ogni chiaro studio ha fatto saggio. E mentre d'Eloquenza ambisce il regno,

Di Fisica, di Storia e d'Aritmetica Non senza sforzo il suo discorso è pregno. L' eterna grazia alla virtù magnetica L' odi agguagliare, l' attrazion spiegando, Schernendo la follía peripatetica:

Poi venir le sue forze calcolando

Per dritto e inverso, e se un po' più s'avanze, Quasi vien cifre d'Algebra adoprando.

Anco al fulgor che dall'eteree stanze Ne scende, l'assomiglia; e qui ben cade

L'addoppiata ragion delle distanze.

Ad un saggio costui che persuade?

Se non ch'ei noche sa scienze ed.

Se non ch' ei poche sa scienze ed arti, E nulla poi di persuader le strade.

Ve' i peccator che stanno ad ammirarti!

Dormono intanto al suon di tua eloquenza:

E questo un far d'Apostolo le parti?

Piaceti, tu mi dici, che io sia senza Di tai lumi? A me no, ch'anzi vorrei Che d'ogni cosa avessi conoscenza.

Ma come ape da mille siori Iblei : Stilla il mel, nè alcun sior quel però esprime Per l'insinito magister di lei;

Così tal parla l'orator sublime,

Che incognito sapore in lui si sente Di qual scienza più si cerchi e stime. Lodar Publio non posso, che presente

Abbia sì il libro che cita, o l'istoria (Ch'ogni minuzia gli ritorni a mente.

In Tullio qualche dubbio di memoria

Quanto mi piace! e posto il trovo ad arte:

Ardua forse era a Tullio alcuna gloria?

Ere talvolta il computo de' tempi,
Chi il posseduto onor vorrà scemarte?

SERMONE

282 Fia debil cura di cervelli scempi Citar Pagi ed Usserio, e voler sempre Segnare il di de' riportati esempi.

Non son dell'orator queste le tempre, Molto meno del sacro, chè fa d'uopo In maggior cura il suo pensier distempre Mentre fissando vai se prima o dopo

Ciò accadde, a me sospetto vien, tel giuro, Che tu nulla più badi al primo scopo.

In cambio di fissare un tempo oscuro. E chiuderlo ne' limiti più certi, Conviene i peccator stringere al muro.

Ouesti tuoi fini qua e là scoperti Di far comparsa, oimè, Padre, son quelli Che i cor degli uditor lascian deserti.

Evvi chi pinge i floridi arbuscelli E le dipinte rive, e dolcemente Col gesto segue i gorgheggianti augelli :

E vuol mostrar che nell'età ridente Corse di Pindo il florido sentiero. Che anco gli tornan que' fantasmi a mente,

Altri ha studiato in un decennio intero Chi ha molta feccia in pure frasi accolta Di Certaldo e d'Etruria onor primiero;

E fa di fiorentin motti raccolta, E'l pan celeste adulterando incrusca All'orrevol brigata che l'ascolta. Ammiro la leggiadra lingua etrusca:

Biasimo quel nojoso infrascamento Che ogni pensier d'ignote frasi offusca. Il gran Vocabolario ogni momento Squadernar converria per risapere

Del Vangelo che corre il sentimento.

Di fiori e froudi aver tanto pensiere, Poichè io son tanto a mal pensar disposto, Mi è indizio di cervel vano e leggiere.

Se fu di Boccadoro il nome posto Al Bizantin, non fu cred'io per quello Che in Atticismo avesse il primo posto; Ma perchè del Signore Angel novello

Parlava più celeste che terreno. Ti cito volentier questo modello,

Perchè d'ogni bellezza il trovo pieno; E la sua scuola basterà per molte A chi brama de' cor reggere il freno.

Meglio dunque sarà, colte o non colte,
Usar tutte le voci, tu ripigli,

Osla tutte e vol., u p.g., Dalle piazze lombarde a caso tolte? Rispondero, che se gli attenti figli Non capissero, o Padre, il tuo toscano, Forza sarà che ad altro dir t'appigli;

Chè chi inteso non è, discorre invano: Se però una rettorica novella

Non dà altre leggi del discorso umano. Vedi però che una gentil favella

Non mai ti manchi tra la colta gente: 
Stima si mostra all'uditor con quella.

La ruggin della spada a lei niente

Di forza aggiunge; anzi la toglie: a questo I zelanti, più ch'altri, hanno a por mente.

Perchè lo studio di lingua è molesto,
Alcun mortificato uomo dabbene
V'oppose contro un ottimo pretesto.

Disse che pulizia si disconviene
A sacro banditor di penitenza:
Così spiritual comodo s'ottiene.

284 SERMONE

Ma tu dell'apostolica eloquenza
Avrai l'idea come d'un' onda pura
Che invita a bere la svogliata udienza.

Ogni arte e studio, e stolido presume D'essere un Marco Tullio per natura;

E versa un lordo d'eloquenza fiume Di fango misto, di paglia e d'arena, A furia predicando il buon costume.

O nerborute genti, buona lena Díavi il Ciel, buone braccia e petto forte,

Nè d'altro poi non vi prendiate pena.

E dove manchin le ragioni accorte,

Con cui formare a' cori un saldo nodo, Gridate: Inferno, inferno, colpa e morte. Ma non vi fate a creder che in tal modo

Paolo parlasse, o alcun di lor che il mondo Col suono empiro: io per me approvo, e lodo D' ogni arte umana, d' ogni stil facondo

Diffidar sempre, e cominciar dall'alto,
Pregando il Ciel che al dire accresca pondo.
Di lingua fral che spera un vano assalto,

Se grazia non discende ad ajutarla
Contro di colpa il duro antico smalto?

Chi degli uomini a Dio molto non parla,
Non sa parlare agli uomini di Dio:
Misero all'aria invan cinguetta e ciarla.

Ma Agostin sento, il Pastor dotto e pio, Che dallo studio gli altri non dispensa, E porge col suo studio esempio al mio. Di lui, del gran Girolamo l'immensa

Erudizion m'opprime, e d'altri cento: E saper quanto basta, alcun si pensa?

DI L. MASCHERONI Chi vuol del necessario esser contento, Tanto il ristringe alfin, che in man gli resta Presunzion, ignoranza, inganno e vento." Timor di perder tempo alcuni arresta; Nel desiderio di saper discreti Non trovano lettura utile onesta. Onai ciarlatan detestano i poeti; Non è buon libro la storia per loro; Gli autor profani non confanno a' preti. Solo di pochi testi fan tesoro Cotti e ricotti, e d'alcun Padre santo, Che avranno al Mattutino udito in coro. Però la noja non annoja tanto, Affè, nè tanto il dispiacer dispiace, Quanto il loro parlar divoto e santo. Lelio e Crispin (sia con lor buona pace) Fanno troppo il faceto; che la stola Tanto scenda tra'l volgo a me non piace. Lieve scena non è l'eterna scuola; Nè con ridicol dramma ben s'invita Ad udir di Gesù l'alma parola. Vostra favella sia di sal condita, L'Apostol dice; e non sdegnò parlando Usar grazia l'istessa Eterna Vita. Ma il saggio ne conosca il come e'l quando: Sia 'l profano dal sacro ognor diviso, Abbia scurrilità perpetuo bando. Se il Bizantin talor s'accosta al riso, Tosto addosso n'è poi grave qual monte, E sorprende qual fulmine improvviso.

Altri sospira e battesi la fronte, E al ciglio di pietà che il cor gli stampa, Mostra d'aver le lagrinie già pronte.

Or qual Sibilla s'agita e divampa, E mugghia; e spesso il piè battendo imita Lo scalpitar della ferrata zampa.

Se da forti ragion non sia seguita L'orrenda boce, n'anderà disperso

L'orrenda boce, n'anderà disperso Il rauco suono, e tornerà fallita.

Chi vuol ch'io torni di lagrime asperso Dalle parole sue, pianga egli stesso, Nè mi faccia del gatto il turpe verso.

Un forte affetto se sia bene espresso,
Trionfa; ma se mal, credimi, il sonno

Tenere, o il riso non mi fia concesso. Quelli che a lagrimar mover non ponno, Movono l'uditor verso la porta,

Se voglion pur de' cori fare il donno.

Vuoi regola d'affetti esatta e corta, O messaggier del Cielo? In te raccendi

La fiamma che Giovanni arde e trasporta. Come si destan violenti incendi

Da fulmine che in selva acceso piomba Tra 'l confuso fragor di tuoni orrendi; Così l'etereo ardor fischia e rimbomba

Acceso dalle rapide scintille

Che il Grisostomo sparge dalla tromba. O sacre a' nostri di famose squille,

Dell'aer van, che in voi spesso s'accoglie, Solo io vi veggo empir cittadi e ville.

Non già al cedro superbo l'ampie spoglie Sfrondate, o lo stendete al suol, ma state Soavemente a ventilar le foglie.

Oime! che ferir forse paventate

Talvolta; e, perchè piaga alta non faccia, La spada del Vangelo rintuzzate. Non già che l'orator crudel mi piaccia, Che dal facil rigor d'una sentenza Alla sua vita credito procaccia.

Ma il partito sol loda l'eloquenza,

Che spiega a suo piacer grazia e morale: Io cerco del Vangel la quinta essenza.

Ne fia bisogno al testo originale

In pulpito ricorrere: il Vangelo
Tanto, e ancor più in latin forse non vale?

L'arabo e 'l siro e forse l'estranghelo
Cita or chi solo il buon latino apprese,

Per gloria letteraria e non per zelo.

Meglio è si spieghi in lingua del paese Il difficil latin, che citar mai

Un testo di version che non s'intese. In pulpito ci vuol prudenza assai,

Chè due Vangeli alcun rozzo non creda Per quella erudizion che tu gli dai.

Al Maestro Teologo si ceda Il notar come i traduttor di Ponto,

O papa Sisto discordar si veda; E del più antico libro render conto,

Come nel suo miglior da Dio guardato D'età non soffra il più leggiero affronto.

lo non so quanto debba esser lodato Nemmen colui che tra più sensi veri Il più arcano di quelli avrà cercato;

E il senso letteral, che di pensieri Novi non è fecondo, pon da parte, E studia voli e fabbrica misteri.

Peggio sarà se dalle prische carte Di chi è d'interpretar maestro e padre Si discosti inventando a proprio marte. Di saggi questa età feconda madre Molto fa se di Cristo il detto ascolta, Qual è senz'altre spiegazion leggiadre. Così il verbo divino ha più ricolta.

Così il verbo divino ha più ricolta.

Dell'alta Anagogia me' fia che pensi
La sacra gente in monaster sepolta.

Quel che ottenne in Bizanzio are ed incensi Da ogni secol per questo ha somma lode Fra que' che interpretaro i divin sensi,

Che la lettera stessa spiegar gode; E l'orator, no l'inistico facendo, Intende Erode, se si legge Erode.

Non sempre il senso letteral comprendo; Nè quel solo a trovar veracemente Poco ingegno vi vuol, per quanto intendo. Comine l'autiche istorio avera a mente.

Convien l'antiche istorie avere a mente, E dell'autor l'età, l'uso, lo stile,

E, più ch' altro, lo scopo aver presente. Quest' è ben più che farla da sottile, Inventando a spiegarlo un pio riflesso,

Dell'ignoranza tua velo gentile.

Ogni altro senso è sacrosanto anch'esso;

Ma d'un che i colpi più sicuri e prouti

Porga al predicator, trattasi adesso.

Quanto raro è chi dalle sacre fonti Quello spirito sugga che vi scorre,

E quel divino stil nel cor s'impronti!

Tanto a ottener non s' han le labbra a porre

Leggermente a quell'onde, o i brevi testi

A stille a stille qua e là raccorre; Ma a larghi sorsi degli umor celesti Tutte innaffiar le fibre della mente, Sicchè d'uman pensier nulla vi resti.

DI L. MASCHERONI 289 Allor un'aura scorrere si sente, Che l'anima solleva; allor s'intende La libertà del Ciel casta, innocente, Che di tutto discorre e non offende; Che con Dio franca parla, e tiensi giusta, Obbliando dell' uom l'egre vicende. Da una sfera d'idée bassa ed angusta Esce allor la Pietate, e tale appare, Che ognun si piega alla sua luce augusta. Allor crolla del Mondo il vile altare; Si spengono le fumide facelle, Che parean già sì luminose e chiare, Si crede allor che sopra l'auree stelle Pietà sia nata, e non, come altri dice, Infra le mura di fratesche celle. Tu, cui d'ingegno il Ciel tempra felice Diede, e sensibil cor, tanta grandezza Attingi là donde ogui ver s'elice;

E al grande e al ver la giovin alma avvezza.

RACG. POES. SAT.



# GIUSEPPE ZANOJA

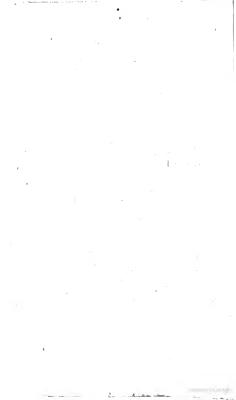

### SERMONI

DI

### GIUSEPPE ZANOJA

### SERMONE

Al Lettore.

Me, nome ignoto ai pubblici scaffali, Ne molto da librai sinor cucito (1), Chiuique leggi, oppur ti manchi il sonno, O l'ozio abbondi, prima ch'altro sappi Qual me repente a verseggiar prurito, Sin qui protano d'Aganippe ai fonti E ai sautti cori delle Muse, induca.

Sin che la gioventù ressemi il piede Non nato al cocchio nè a lucrarlo audoce Per, arti indegne, attraversai notturno Sotto la pioggia e sulla neve e il ghiaccio La città tortuosa o dal teatro O dal fuoco de grandi alla Colonna Ove giurare il Podestà solea (2).

(1) L'Autore non pubblicò finora che alcuni elogi, e varie orazioni sacre e profane.

(2) Questa colonna, presso la quale abitava l'Antore, è l'antica d'ordine corintio, che tuttavia osservasi presso l'atrio della basilica di S. Ambrogio. Sono

SERMONI Era misero prezzo alle cadute Nel guazzo pingue e allo spavento e al danno Delle ruote assassine e del frequente Mal ripulso dal servo e dalle leggi Minaccioso aggressor passar le sere Fra i molti inchini e il non inteso dramma Nelle logge verbose, oppur rimoto Nel curvo giro sospirare indarno L'occupato calor dalle più degne Nati curuli. È ver che noto intanto Ai numi ed alle dive ov'è più folto Il vallo oriental (\*) d'uomini e bruti Me nè per avi nè per censo illustre Vide trascelto al cenno ed al sorriso L'insalutata plebe. A questo aggiungi Il settimano onor della statuta Mensa, se pure o l'inclito straniero Non vi sedesse, o la pregata sposa. Aggiungi ancora il poter esser quarto Al tavolier dell' iraconda madre, Mentre bilancian gli addensati amici Gl' interessi de' popoli e de' regni, O mentre narra il ritornato erede

molte le favole degli acrittori intorno a questo avanzo d'antico qualsvoglia edifici. Tristano Galeo e il Bescapè la credono una reliquia del Regio Palazzo, chiamato Ambrosiano dallo storico Landolfo, Gio che si ha di certo, è che fino al mille e cinquecento il Pocabi della disconsidada del successa della mano veniva a questa colonna a prestare con solemità il suo giuramento nel giorno in cui prendeva il possesso della sua carica. Veggasi intorno a ciò il Puricelli nella Storia Nazariana al capo 133, non. 4.

(\*) E il passeggio più frequentato della città.

Dalle trifauci sale (1) e dalla secna I vari casi dell'alterna carta, E le muo' ire e le novelle paci Che produsse la danza, o delle belle Gli arcani e i furti, alla presaga mente Vasta materia di sermon futuro.

Così l'età scorreva: or poi che il terzo E il ciuquantesim'anno, e l'acre tosse Dieder miglior consiglio, al suono estremo De' sacri bronzi le mie scale ascendo, Che all'iterato fischio ed alle grida Il lento servo dalle cime alluma.

Ma in casa che farò? io non ho moglie Con cui partir l'amara bile e l'ore; Non corona d'amici, nè saprei Locarla all'uno e angusto fuoco intorno: L'occhio omai stanco e la poca lucerna Non bastano al compasso; nè alle lunghe Sere bastar o i numerati ponno Non ampli lacunari, o in cento forme L'effigiata cenere, di Prisco Secreto studio ed aspettato ai torchi. Dunque che resta? Poi che i Dei cortesi E gli uomini indulgenti e le colonne (2) Men aspre alfin concedono ai poeti L'esser mediocri, ed al mestier non osta O il lucignolo arsiccio o il lume spento, Com' altri molti farò versi anch' io.

<sup>(1)</sup> Queste sono le tre sale annesse al ridotto del Regio Teatro. Trifauci, sia perché hanno tutte i loro accessi nel vestibolo, sia perché inghiottono a tre bocche l'oro de' gonzi.

<sup>(2)</sup> È qui richiamata la nota sentenza di Orazio.

### SERMONE II.

Sulle pie disposizioni testamentarie.

Scrivi, o Notajo: Poi ch' è fisso in cielo Ch' ogn' uom che nasce abbia ad andar sotterra, Nè l'ora è nota del fatal tragitto, Me, tuttor sano, testator ricevi. Allor che l'alma dal solubil corpo Sarà disgiunta, abbiala Dio: il muto Indolente cadavere, a cui nega Il novo rito un penitente sacco (1), Fra cento lumi e i cantici lugubri E i negri ammanti e le mercate insegne, Se emergeranno dalla imposta calce (2), Se aportato alla tomba. Ad ogni altare

(1) E noto il costume antichissimo in Italia ed all-trove di recare alla chiesa i cadaveri scoperti, e vestiti dell'abito di qualche società religiosa. Fin un tempo di moda l'abito francesano, al quale vennero in seguito socitiuti i sacchi delle varie confraternite, cui force alludesi. Socioli 'impectatore Giuseppe II tale uso veggonsi in pubblico che i cadaveri delle primari di giunti cedesiacitiche e secolari. Molto accortamente è ciò qui accennato dal Poeta, onde sferzare la falsa pietà di Elbione, che pare lagnarsi che la soppressione di tal costume gli tolga questa via di comoda penitenza postuma.

(2) In tempo della Repubblica Cisalpina gli stemmi gentilizi furono dove rotti ed atterrati, dove soltanto ricoperti di calce, come se per breve tempo ne dovesse duture la proscrizione; il che si avverò prestis-

SERMONI DI G. ZANOJA Si moltiplichin l'ostie; il mesto canto Ogni anno si ripeta: al mio riposo Un ministro si sacri, e il marmo inscritto Sorga all' ara vicino, e noti il nome Di chi 'l sottrasse all' utile telonio O alla marra pesante, e fenne un prete. Così vassi a salute; e così voglio. Me di lacci nimico il nuzial patto Non lega a sempre egual moglie importuna, Nè a domestica prole. A Lidia scrivi Quarantamila d'amicizia in pegno, E diecimila alla sorella Cloe: Del resto erede il Nosocomio sia, Onde perdono si conceda all'alma.

Così testava Elbion (\*), cui l'ampie usure E i molti di pupilli assi ingojati E la pubblica fame avean condotto Dal nulla avito al milionario ouore.

Macronio in vece nella vuota casa Più solitario che nell'Alto Egitto Visse alle donne ed ai sartori ignoto. I polverosi inonorati Lari Da tempo immemorabile rovesci Giacean sul freddo focolar. Conviva Quotidiano agli amici misurava Tanto di cibo al consapevol ventre, Che al di venturo illamentoso stesse. Se il crudo verno nelle lunghe sere

<sup>(\*)</sup> Siccome nel ritratto di Macronio fu da molti riconosciuto un recente donatore di ricco asse allo Spedale, così può a taluno venire in mente che anche di Elbione esista o abbia esistito l'originale. Ma gli Elbioni sono troppi, e l'Autorc non n'ebbe in vista alcuno.

SERMONE Gli feriva le spalle e l'ugne immonde, Nella paterna variopinta avvolto Rattoppata zimarra del vicino Appoggiavasi al muro in cui sorgeva L'incessante cammin d'unta cucina. Non meno agli altri che a sè stesso parco, A nullo dava e non aveva donde; Chè del maturo argento il pronto frutto Nelle infallibili arche dei magnati Mentre cresceva a lni securo e intatto, Dal domestico scrigno sempre esausto Al ladro in faccia e all'esattor ridea. Così visse Macronio, e agli ottant' anni Lasciò le semisecolari vesti Da molta goccia asperse, e i rosi lini Al vecchio servo; e al Nosocomio erede Due volte diece cento mila scrisse. Dimmi: dei due chi ti par più saggio? Nè l'un nè l'altro, se diritto estimi. Oh! se di Stige la tarlata barca Regesse al pondo del raccolto indarno

Auro inseguace, l'osservata immago (\*) Del postumo dator forse più rara Penderebbe dai portici e dagli atri Alla languente umanità concessi.

(\*) Chi fosse ignaro del costume qui accemato, suppia che a chiunque fa erede lo Spedale grande di Milano d'una somma che tocchi od oltrepasi le lire cinquantamila fino alle cento esclusivamente, si fan uritatto grande al naturale in merza figura; ed a chi donando giunge alle cento mila, o le passa, se ne fa uno egualmente grande al naturale ma in figura intiera; e tutti questi ritratti espongonsi poi ne' portici dello Spedale stesso a certe feste solenni. Chi non vorrebbe colla fida scorta Del non ignoto al Tartaro metallo Tentar di Pluto la placabil moglie Della selva Cumana, ai doni avvezza; O dividendo del frodato erario Un' altra volta i conservati lucri Render più miti Radamanto e Minos? Ma laggiù la giustizia non è merce, Nè può cambiarsi col bandito nummo: E o sia di Creta il regnatore, oppure Qual altro più ti fingi, v'è un severo Inesorabil giudice che libra Su nuova lance i calcoli autorati Dal venduto pretor, e che rimesce I sepolti chirografi, ed il pianto Interroga del debole calcato, E del concusso popolo i susurri.

Non se l'onda lustral tutta si versi Sulla tua tomba, e all'indigente leghi Quanto il doppio emisfero e miete e scava, Espiato sava: è inutil l'ostia Lorda dell'altrui sangue, e la rapina In vano all'are si ricovra e al tempio. Tu doni, Elbion, poi che gli umani patti A sè indulgenti pronunziaron sacra Di natura e' ragione oltre le leggi Dell'uom la volontà nel punto istesso In cui cessa il voler ('): Elbion, tu doni Ciò che ad Elbion di posseder non danno Nè Bartolo nè Giove, e allor cominci, Quando non sei, ad essere pietoso.

<sup>(\*)</sup> Questa sentenza va osservata poeticamente e filosoficamente, non civilmente.

300 SERMONI
Ma a me che giova, cui furasti iniquo
Col trafugato codicillo il dritto
Al legittimo fondo, o cui traesti
Stanco ed esangue alle corrotte scranne,

Stanco ed esangue alle corrotte scranne, Se dal cieco sepolcro appresti all'egro La non dovuta medicina, mentre Me spogliato condanni a ingiusta fame?

Sia però pace a Elbion, nè per me grave Su di lui pesi la sacrata terra; Già che d'immensa inestricabil frode E de' pubblici furti almen gli avanzi Liberale concesse agl' intestini Del morboso plebéo: il nero sofo Dai sentenziosi rubricati libri Quest' utile dettò farmaco all' alma, Ma il farmaco che vale all'uom sepolto? Fu il tempo allor di trangugiarlo quando Fra Lidia astuta e la crescente Cloe S' alternavano l' ore e i compri baci : O quando al suon del popolar lamento Le provincie svenate e i non pasciuti Laceri battaglioni (\*) a lui festoso Imbandivano i lenti ebri conviti E le lucide cene. Troppo bella Fôra la colpa ed il pentirsi dolce Se dopo un lungo riposar beato Sulle tranquille invendicate prede, Il pio voler raccomandato a Cloto, Potesse al fin del delizioso stame Spegnere colla vita anche il delitto, E di pietoso procurar la fama. Ma non è nuovo al mondo il reo costume

<sup>(\*)</sup> Allude il Poeta alle ruberie fatte da Elbione come Commissario o Provveditore delle armate nelle ultime guerre che desolarono la Lombardia.

Che la pietà stuprata al latrocinio E all'orgoglio potente sia compagna, Spesso vedemmo l'occidente stanco Dall'atroce pugnale e dal veleno; E spesso fra i pugnali, aucora immersi Ne' domestici seni, e i letti caldi Da non cessate infamie, innalzar chiese A rimedio dell'alma; e fondar celle Coll' oro estorto alle città soggette E a gli invasi vicini, ove abitasse Da lontan bosco il monaco chiamato A salmeggiar sugli effigiati avelli D'illacrimate cencri custodi. Voi ch'illustrate le memorie antiche Pria che l'edace secolo le inghiotta, Scrivete pur sulle marmoree fronti De' sculti templi e ne' sonanti chiostri: "Questi del popol saccheggiato in pace, "E degli amici a tradimento oppressi, "Troféi superbi il fondatore eresse.

Ma non così Maeronio; egli non fu Nè rapace nè ingiusto: al conno avaro E all'insaziabil lusso et al macello Sottrasse ciò che al Nosocomio diede.

Nè v'era dunque a quell'età felice Una vedova mesta o una lauguente. Desolata famiglia a cui partisse Il destinato alle future febbri? Oh fortunati di Maeronio i giorni, E l'inaudito suol che lo produsse! Così il padre del Cie lo serbi illeso Dai filosofi sempre e dalle guerre (\*).

(\*) Di qual genere di filosofi parli l'Autore, non è necessario il dichiararlo. Se ne possono vedere di simili descritti nelle Satire di Vittorio Alfieri.

Nel nostro chma, è ver, s'alzan frequente Dai scossi cenci gl'improvvisi Atlanti, Alle aspettate immagini de' quali, Se fuggiran dal pendere d'altronde, Nuovi archi connettiamo e nove logge (1). In cui stanti e calzate (2) al di solenne Dal curioso contadin sien viste (3): Ma siccome tra noi ruota indefessa Fortuna, al crescer loro anche s'accresce De' meschini la calca, e a lor di sotto Gemer sentiamo non intese inuanzi Voci dolenti ed al pregare indôtte. A questi aggiungi una recente turba Cui l'emula virtù de' tempi andati I nostri migliorando a inopia addusse. Poi che, grazie al destin che tutto volve, Noi lisci prima e inanellati e rasi La guancia e il mento ricopianimo i Bruti (4); E le compresse da non regio amaute Nostre Lucrezie ritornar le chiome Ai prischi nodi e alle sincere trecce,

Molto in addietro laborioso e cerco

<sup>(1)</sup> Si accenna la continuazione dell'immenso fabbricato dello Spedale, cui si travaglia anche al presente con poca fortuna architettonica.

<sup>(2)</sup> Si è di giù avvertito di sopra che le immagini intiere fannosi ai donatori di oltre centomila lire.

<sup>(3)</sup> È innumerabile il concorso della gente di contado alle feste dello Spedale.

<sup>(4)</sup> Alludesi alla moda di pettinarsi de' giovani, chiamata in Francia à la Brutus, quantunque sia antica come il tosarsi, non che alle nuove mode femminili di acconciare il capo che, handita la polvere di Cipro, han ridotto alla miseria un gran numero di parrucchieri.

Pettine cadde dalla man, costretta A mendicar, e molta gente afflitta Vide alla mola ricondotta e al forno La ripulsa dal crin candida Eleusi. Molti altresì che dai servili uffizi All' uomo indegni Libertà riscosse (1), Se non ebber la destra al ferro pronta Ed al notturno assalto, la mostraro Aperta ad implorar l'altrui soccorso, E l'aprono tuttor. Fra tanto stuolo Che ci preme d'intorno, ed a cui resta Il dritto al men dell'intangibil vita, A che segnar nel vorticoso Caos O nell' ovaje dell' eterna plebe Il possibil mendico a noi non noto? Tu mentre ammassi al nascituro erede, Onde sani la scabbia o il tristo autumo (2), A te vicino e da sottil parete Forse diviso inconsolato giace Fra i nudi figli ed alla patria nati, Dalla miseria e dall'angoscia muto Un infelice genitore, oppure Sospira indaruo al talamo matura Una indotata vergine pudica Forse cresciuta a non oscuro Imene.

 (1) Alludesi al molto numero di famigli licenziati nella prima epoca della rivoluzione dai padroni esausti dalle contribuzioni.

(a) Quel tristo autunno, sebben s' intenda dovunque per essere quella stagion madre di molte malattie, pure è assai più appropriato alla Lombardia, dove specialmente fra contadini sono frequentissime le febbri autunnali a cagione dell'agricoltura favorita nel paese, per la quale è necessaria l'irrigazione. Che se più l'egro a te pietate iuspira,
O il represso vagir dell'innocette (1)
Frutto non sempre di firtivo amore,
Itai molto ond'esser pio: ormai non basta
L'ospital tetto al condensato inferuo,
E alla nutrice dell'ignoto parto;
Nè basterà fra poco il vallo intero
A conteuere i pubblici grubati,
Se l'inclemente Gel non volge altrove
Il funesto girar d'astri maligni.

Dunque che tardi, ed insensibil siedi Sull' arca chinsa e il numerato argento, ib Aspettando le esequie? o che maturi Tu ascoltator di Luca e di Matteo Alle venture età ciò ch'è dovuto Al presente bisogno? al giorno estemo Tutto è preda di morte e non tuo dono.

Sii pur Macronio, o di Macronio sii Più parco e più digiuno alla tua mensa, Në il fuggitivo topo abbia che roda Nell'aperta cucina, në il giulivo Amico il vin de colli tuoi conosca, O dell'orto serrato il venal pomo: Ritrova mille ordigni ed arti mille (2)

<sup>(1)</sup> Lo Spedale degli esposti forma parte dello Spedale Maggiore preso di mira in questo componimento, all'epoca del qualé era smisuratamente cresciuto il numero degli esposti e degli anmalati.

<sup>(2)</sup> Ne' pochi esemplari della edizione in foglio, fatta dal sig. Réina, la lezione è come siegue:

Bitrova nuovi ordigni ed arti nuove; ma questa correzione fu posteriormente fatta dall'Autore, perchè si dice più sopra in un consinile verso.

Nuovi archi connettiamo e nuove logge.

All'onesto guadagno ed al risparmio; Pur che dalla tua mano e non dal tardo Esecutore l'indigente ottenga Ciò che operoso a lui raduni: allora: Te, sconosciuto ai portici ventosi, Collocherem su gl'incensati altari.

### SERMONE III.

Al Servo.

Alfin sei padre, o Davo: a te si nutre Dal casto sen dell' intentata moglie Un vegeto fanciullo, e uno s'aggiunge Degli eguali alla turba. Indarno aspetti Dalla mia sala, ai gran clienti ignota, O dal venturo incombinabil terno, Onde crollar d'indosso l'altrui panno, Ed all'erede cumulare il censo. Miglior consiglio è il preveder sedendo, Sicchè non manchi a te dagli anni infermo E alla tremula madre util sostegno A che destini il crescituro alunno. Tempo già fu che l'infecondo nulla (\*) Produsse de' vetusti effati ad onta I pingui campi e le sublimi case E l'arche d'oro non possibil gravi:

RAGG. POES. SAT.

<sup>(\*)</sup> Si tocca il primo triennio di Governo democratico in Lombardia, nel qual tempo grandi ricchezze acquistarono dall'infecondo nullii gli approvvigionatoridelle armate.

Dunque altrove ti volgi, nè l'alterno Martello, oppure il resinoso spago Nell'immonda officina, o il pettin sacro Delle Belle ai misteri, e al doppio ufficio Te d'erose mercedi abbian seguace: Sian maggiori i tuoi voti, e la rapita Prole dal fimo a miglior segno estolli.

Non una è l'arte onde s'acquista fama Ed al cocchio s'ascende: il tempio, il fôro, L'onnipotente calcolo, la spada, O le pubbliche cure, o persin anche Le grame muse a serpere se dotte Son negli atri de' grandi, o se lascive A novellar ne' profumati crocchi, Aprono al lucro ed all'onor la via. Ma l'opra è lunga ed il guadagno pigro, E spesso volge l'imprendibil nuca Fortuna ai buoni, ed ai peggior la fronte. Tu nome oscuro ed ignorato volgo, Nè gemmato la man, che mostri il figlio Alla patria maturo e lo commendi. Più facil tenta e meno incerta meta.

<sup>(\*)</sup> Nel nuovo Goveroo, presieduto dal primo Console della Repubblica Francese, il quale si faceva rappresentare da Francesco Melzi d'Eril ora Duca di Lodi. si caogiarono gli stemmi della Repubblica, e scosso il bireto rosso, vennero a quello e ai fasci consolari sostituite le bilance ed altri simboli della Giustizia. Fu anehe a quel tempo creato un tribunale speciale per l'esame de contratti, ec.

Vedi con quanta mole al ciel s'inualzi Nell'itale città l'armoniosa Scorrevol scena, e quanto popol misto Fra le dipinte tele e i crassi lumi Operoso s'aggiri al parasito Dai cibi oppresso, ed alla dilicata Matrona al fuso non avvezza e all'ago A preparar le deliziose notti? Là son del trivio i figli, a cui profonde Il folto spettator gli onor dovuti Dell'armi ai duci, e della patria ai padri.

Ma non t'arresta ove il mordace socco De' potenti le cure e de plebei Fingendo sferzir l'uditor deriso; E ove segua di luce orrida striscia Il pugnal sofociéo, e l'atre serpi Vibran le Furie del delitto ultrici. O sia che la virtù vinca il precetto, O che dal precettor qui vizio aborra, Tra noi quest'arti, che d'Atene e Roma Stettero coll'imperio e la fortuna, Errano innorate, e poco rame

È molto prezzo all'agitato Oreste.
Litile più, sebben non più decoro,
E il canto, socio alla scurril licenza,
Che modulando voci non conteste
Ne gravi di pensier-sagi impudenti
Modi le accorda successor felice
Mi satrir protervi, e non felice
Esempio alle donzelle e ai molli efebi.
Tu dalla scena invereconda e degna
Di rigido tutor, e di pudica
Meno barbara musa, il figlio scosta:
Al sommo ascendi, e ove il canoro dramma

308

E la mimica danza al suon concordi Spiegan la pompa de' purpurei regi, Fra l'una e l'altro maturando scegli.

Se al nervoso garzon crescan le forme Quai Prassitele diede, o Fidia ai Numi Autor del canto e della lira; o quali Irrequieta sull'innocuo scanno Abbia a lodar la sposa emancipata Dal freddo letto, e dal marito inteso All'apato digesto ed al telonio, Opportuno potrai sacarafo al ballo.

Qual sembreratti allor che pari ai divi E ai semidei fra li cedenti stuoli Di rosee ninfe e di guerrieri astati S' avanzerà sull' occupato palco! E oppur si volva a sè medesmo intorno, A lui simil cui la rugosa vecchia Agita quando il lungo filo aggloba, O al molleggiar delle atteggiate braccia E del flessibil corpo i neri imiti Del sepolto Ercolan pregiati avanzi, Riscuoterà dalle battute palme Dell'affoliata orchestra, e delle logge Dai strepitanti celeri ventagli I divisi con te festosi applausi. Nè ciò ti basti; chè la steril lode Talor persino alla meschina e nuda Rifiutata virtù non si ricusa. Più si dona al piacer: il tno cinedo, Dalla Fama precorso, avvezza ormai Anche ai mimi a prestar la tromba e l'ali. Lungamente aspettato e già promesso A quanti s'alzan celebri sipari Tra l'aureo Tago e l'aggliacciato Volga

Edimerà la prezzolata tibia
Alle colte magnanime nazioni
Più che non val la cattedra severa
Delle leggi ministra, o che non dassi
Dei divisi da noi celesti moti
Al solitario espiorator notturno.

Al solitario esplorator notturno. Manca però quest' uno ai molti pregi Del preclaro mestier, ch'oltre la notte Ed il calzato gracile coturno Non s'estenda il favor concesso al piede. Noi, cioè, che degli abavi accigliati Ridiamo i riti ed il sussiego ibero, E i titoli ventosi e le frapposte Misure invise ai diseguali gradi; Noi filosofi infin, non tutti ancora Degli agresti Cammilli e de' biliosi Catoni abbiamo i pregiudizi spenti. Non tu sperar che al gabinetto salga E al patrizio sofà se non furtivo Il danzatore, e per riposta scala; O che penétri alla morosa udienza Dell' invocato protettor che in atto D' uom che s'accosti del Tonante all'are. Nè lusingarti poi ch' alle beate Mense de' grandi o all' assemblee giocose Ammesso sieda, ove sedea chiamato Infermo il piè nè di censito padre L'italo Flacco ('), all'invidiato carme Scarso tributo dell'etate avara. Ma ciò che nuoce, o dov' è mai chi cerchi L'arti ricche d'onor, povere d'oro?

Nè è già più vile la locata gamba

<sup>\* (\*)</sup> Parini.

SERMONI

' Che i gindizi venduti, o della plebe La compra fame onde ne sia vergogna.

Ma se por della gloria anche ti cale, Ardisci, o Davo; e poi che il Ciel cortese Le sospirate ai magnatizi parti Glandi concesse alla tua prole in vano Il figlio pube ai trasgressori accresci Delle deluse invendicate leggi. ·Ardisci pur, ch'è inestimabil lucro, E danno lieve. A te non sorge antica Continuabil serie di annerite Immagini corrose, nè si solca Da molto aratro la commessa gleba Degl'infiniti posteri alla fede, Perch' abbia a coltivar la maschia fibra; Nè son d'altronde que' che Italia pasce Allo straniero a mutilar non dotto Eunuchi, quali i sozzi mostri osceni De' tiranni dell'Asia alle bracate Mogli custodi; ma preziosi e cari Nomi all' Europa, che, posando stanca Sui mesti lauri e il non sincero ulivo La spada lorda di fraterno sangne, Applaude all' ire dell' immenso Achille Più che Briseide al gorgheggiar soave, E i lunghi aspetta teneri ululati Dell'invitto Macedone che impari All' avida Talestri i baci imberbi Cambia, e i sicuri non sottratti amplessi Colle nordiche gemme e colle australi. O greche scene, o pulpiti romani, Sol di gemiti orrendi e di funebre Pianto frementi! era serbato a noi Il trionfar della ragion tenace

De snoi precetti alla natura lici, E il soffocar nelle ondulanti crome La potente parola, e i vieti affetti Stegno e pietà. Ma tu frattanto ascotta Alti consigli, ed al garzon già noto Tra i semiviri illustri, e già cresciuto A fingere gli eroi, prudette instilla.

Poichè cessaro i due famosi vati (") Che tempraron sull'Istro il docil canto A Mclpomene austera, e il Genio insúbre Nelle lor tombe lungamente chiuse Il non trattabil plettro, del teatro È l'imperio al cantor. Tu gli rammenta Che l'arti figlie del volubil estro, E il Vero, all'arti inseparabil guida, Freni dispoto, e a suo piacer corregga, E leggi imponga ai codici non note Del senso universal; nè a lui resista Dell'armonía dal Vesevo ardente Il condotto a poco oro amabil fabbro, O servil musa a sillabar mercata, Se vorrà che talor taccia la scena Indolcnte, insensibile ed immota Al centesimo addio; o che fra l'ombre De' regj avelli, o dall' estreme tele Non intesa nè vista a lui s'accordi La seconda, la terza o quarta voce; O se gli piaccia il quinto e il sesto arrivi Or disceso dal cicl, or dallo Stige Rivocato cantante. A lui sia primo Il decoro e l'onor; nè Alceste avanzo Della morte e del mar ceda nel fasto

<sup>(\*)</sup> Zeno e Metastasio.

312 SERMONI DI G. ZANOJA
Dell' auree vesti e dell' eccelse piume
Al Sátrapo fenicio, o al figlio Olinto.
Ei sol diletti: dell'inutil greggia
Ogni altro strida, e delle parche note
Non ecceda il confine, e sia suo dono
A lui vicina la feminea palma.
Che se l'ingiusto spettator conceda
All'indulgente vulva ed al bel labbro
Phù frequente e iterato il romoroso
Invido plauso, l'imperata febbre
Sospenda inulto ed impotente il dramma.
Ma te il meriggio e il moribondo fioco

Alla romita pentola richiama, E me al compasso il ritardato amico. GIUSEPPE BOSSI

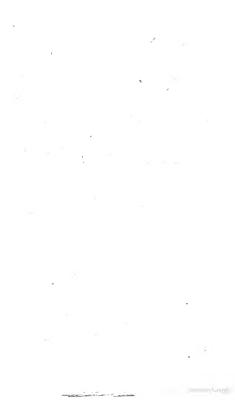

## EPISTOLA

D I

#### CIUSEPPE BOSSI

A Giuseppe Zanoja architetto e poeta.

Dov' è l'arco, o Zanoja, onde sì acuta La delica partia doppia saetta Contro la pietà postuma, e le vili Ciurme cui dassi ancor l'itala scena ? (1) Tue son l'arti d'Apollo. Ei primo il suono Del santo verso udir fea, che le menti Non al molle piacer, una al vero, al bello Dilettando informava; e primo cinse Le cittadi di mura, e un'ara industre Edificò di raccozzate corna, l'orse di Pane a celebrar le nozze (2). Te fortunatol di sua mano il nume (E Palla sorridea) di squadra e plettro Raro don ti concesse, e te prepose

<sup>(1)</sup> Si allude ai due Sermoni di Giuseppe Zanoja, l'uno sulle Pie Istituzioni Testamentarie, l'altro a Davo sul Teatro.

<sup>(2)</sup> Veggasi Callimaco che nell'Inno ad Apolline consacra alcuni versi al valore architettonico di questo Dio.

316 EPISTOLA All'artefice volgo esempio e voce (\*). Vuol oro, il so, l'esempio; nè d'or largo T'era il nume architetto. A quei che han vanto D'eletto ingegno, al par di noi mortali, Son del sacro metallo i numi avari. Ma la più sacra libera parola Di metal non ha d'uopo, e anch'essa è guida All'umano voler. Per essa il vano Or ch'altri serba o mal profonde, a illustre Meta volger tu puoi. Dell'una è bello Far all' altr' arte onor. Ti stride a tergo Pieno il turcasso? a che ti stai? n'eleggi Adatto un dardo, e la ragion difendi Dell' alte discipline, onde salubri Sorgono e belle le cittadi. All'arte Di Pollion dichiara ignobil guerra Di Mida il doppio vanto, amor di Pluto Ed odio di Minerva. Alle gelate Brine d'Arturo stritolate e sparte Non vedi tu le vili crete e i gretti Fragili stucchi al terzo verno ignoti? Non vedi tu sorger palagi a cui L'umido gesso e il modinato ferro Di semestre cornice onor comparte, Mentre corona alla lombarda valle Fan marmoree montagne, e ad esse è specchio L'onda ch' è specchio alla cittade in giro? Segna dunque il confin del fasto avaro Con l'acre punta del tenuto carme. Ma a ciò sol non t'arresta; e al vasto piano

Ma a ciò sol non t'arresta; e al vasto piano Meco il passo rivolgi, ove poc'anzi

<sup>(\*)</sup> Zanoja è professore di Architettura nella Reale Accademia di Milano.

Tuonâr tra i fossi e tra gli orrendi muri I bellici tormenti, ed ora è sacro Al salubre passeggio. Ivi tu speri, Se non d'opra o d'eroe scolpito segno Fra le ghiaje novelle e il preparato Rezzo ai nipoti, almen benigno il suolo, E puro almen l'aperto aere, ond'abbia Conforto il petto ai curvi studi, e l'occlio Di volti amici il disiato aspetto. T'inganni: un nembo di crescente polve Tra la furia de' carri il ciel ti toglie, Non che l'amico: il suolo aspro pareggia Descrto alveo di fiume, e il piede offeso Ritorci a stento tra I periglio e il danno De' ferrei cerchi tra i sassi stridenti. Nè alcuna via fa lieta un sol de' tanti Onor che l'arte alle vicine ville Ed a cento privati orti profuse. Anzi dell' ôr l' industriosa sete I lontani guidò fertili rivi Fino a lambir le cittadine mura. L'umido vespro, ove più bel verdeggia L'estivo corso, invola alle stagnanti Vicine acque i vapor lenti, per cui Caggion le forme che ai bei lini e al crine Inntilmente il ferro e il fuoco impresse. Se mai caso o talento o braccio amato Te trae notturno in fra gli opachi tigli Cui tacito seconda ampio ruscello, Degli acquosi funesti atomi carca L'aura che colle fresche ali lusinga, Di molesta cinicrania il dardo acuto Lancia alle tempie, e inaspettata assâlti Con nuovo gelo al terzo di la febbre.

318 EPISTOLA Il Lario in fine ed il Verban fra noi Le amiche onde confondono, e le merci Cambian dell'Alpe; indi la torbid' urna Versan sul piano, e il bianco e il verde pasto Crescono delle mense e delle stalle. Pur dimmi: ov'è fra il torpido morboso Assedio di tant'acque, all'util sacre Del mobile commercio ed all'erbosa Zolla che pasce i barbari destricri Ai ricalzati grandi, ov'è zampillo Di pubblica fontana, onde ristoro Abbia e salute il cittadin mendico E la mesta cittade ameno aspetto? Già non chied'io che le marmorce moli Alla pubblica sete offran soccorso, Ed i bronzi spiranti, onde superba Roma s'adorna e la minor Fiorenza; Nè che da sette e sette ampio si versi Mirabili acquidotti un nuovo fiume, O l'altro corno del Ticin si torca. Ma un' onda salutifera sincera Tolta con arte ai non lontani colli, Che da masso natío modesta emerga Con larga vena a rallegrar l'estivo Lento meriggio, a noi cui lambe il piede Di mille rivi imputriditi il limo, l'ôra immodico voto? - Or volgi il guardo A spettacol più abietto, e alla salute Civil servendo ignobile bersaglio Dêgna di tuo ferir. Carmi e compasso, Ove fede ed onor tengansi a nume, Non traducono al cocchio; e tu pedestre Per la città t'aggiri al par del grande

Che l'inerte avarizia acre feria, Colli beati e placidi cantando. (1)

E puoi la bile dell'arguto verso Frenar, mentre ad ogni orma infetta e lorda La via t'offende il piè, l'occhio e le nari? Le mani or ladre or sanguinose a lungo Ozio dannate o a mantovana gleba, Perchè non ponno i sozzi triy al fimo Torre e al putrido lezzo e ai spenti cani?

Di sane leggi riverita madre Roma sacrò le strade a Giove, e l'are Scaldò sovente onde invocar la pioggia Che le tergesse. Oltre gli altari e i riti, Curvò di massi tiburtini occulto Varco che al Tebro traducea gli avanzi De' regali triclini e de' plebei (2). Non men che ai circhi e ai fôri, ella l'industre Scalpel concesse alle cloache, e l'arti Onde terse serbar le strade e i lari Ai nipoti d' Enea, non da vil cenno, Ma dal torvo pendean ciglio d'Agrippa. Ouindi pubblico insulto e irreverenza Dell' eterna cittade a' Dei custodi Era ogn'immonda cosa; e l'alma Diva Che, sdegnando il comun calle alla vita, Pura emergea dalla marina conca. Non isdegnò di Cloacina il nome. Riguarda or come di quel prisco culto Serba fra noi religiosa i riti Nostra città, che di seconda Roma Nome usurpossi, e regal serto or cinge. Breve censo a due rôzze e al vano basta

<sup>(1)</sup> Verso dell' Oda del Parini sulla Vita Rustica.

<sup>(2)</sup> La Cloaca Massima che ancora esiste.

320 EPISTOLA Onor del corso; e tal che al fuoco altrui Sè riscalda e suoi pranzi, il curvo cocchio Primo vi spinge: indi ogni lare è sacro Ai resti delle stalle. Esce per mille Putride bocche d'ogni ostello al piede (1), Quale già un di dall' infocate nari De' duo tauri di Colco, un' atra nube Di rio vapor che velenoso assale L'astratto passeggero. Ecco gli altari Di Venere fra noi: sâle ai beati Talami all'ambra e al redivivo muschio Misto il fumar de' digeriti strami. Dove già si serbaro i più pregiati Doni di Bacco, a Cerere si serba Il putrefatto fimo, e cittadina È Cerere fra noi, che altrove i campi Abita, e all' aure aperte innocui fida I suoi fetidi fumi. Aggiungi il crasso Aer de' tetri macelli e le sgozzate Vittime immonde che mugliar tu ascolti Dentro del vallo ch' Enobardo rase (2): Aggiungi il morbo che da mille esala Turpi officine a cui suo sen permise L'immemore città che lorda meno Forse sorgea dal seminato sale 45 Al secolo di ferro. E se la mente Alzi a più nobil vista, e chè de' sacri Violati sepolcri, e chè de' templi,

<sup>(1)</sup> È troppo noto il costume della nostra città di conservare il letame nelle cantine aperte verso la pubblica strada.

<sup>(2)</sup> Il vallo fatto per difendere la città da Federico I è il presente naviglio che la circonda, al di là del quale dovrebbero stare i pubblici macelli.

Stanze ai cavalli, ove l'estrano indarno Le antiche industrie de' colori or chiede, Rammentarti io potrei? Oh! se dal terzo Astro ove obblia della sua Laura accanto Nostr' arti umíli, quel divino fabbro Di sì cari a Sofia versi d'amore, Volgesse il guardo dell'affetto antico Vêr questa ospite terra (1) che alle stanche Ossa lieve sperava, e a questo ciclo Ch'egli cantò sì puro e mite, e all'aure Del patrio Arno prepose, O voi, che inculte, Sclamar s'udrebbe, l'età nostre osate Nomar schernendo, e qual vegg'io cittade, Più che di sacri fuochi ognor fumante Di congesto letame ? Incensi e tombe Ai numi ed agli eroi son fimo e stalle. Cene e cocchi vegg'io, non fonti o fori, Non pubblic' opra di privato argento. Fosco, negletto è il maggior tempio, e sparse Le venerande ceneri, vil merce Fêste de' marmi che mertaro i prodi (2).

(1) Si sa che il Petrarea stette lungamente a Milauo, ed alla sua villetta cui diede il nome di Linterno, a tre miglia dalla città. Egli aveva disposto per testamento d'esser qui seppellito. Qui parimente fu, se non composta, ricorretta la sua finuosa canzone:

Che deggio far? che mi consigli, Amore?

como rilevasi dalle date da lui poste nel famoso manoscritto di suo pugno che da Fulvio Orsini passo alla Vaticana.

(2) Il monumento di Azzone Visconte, eli'era in S. Gottardo, fu molti anni addietro demolito e venduto. Lo stesso si fece in séguito di molti altri, ed è gran ventura se sono comprati con intenzione di conservarii: il che d'alcuni è avvenuto.

RACC. POES. SAT.

Dove son dell'egregio Azzo le spoglie? Dove di quel magnanimo ch'io vidi Impugnar elsa e croce, e le gentili Arti primo vi addusse? (1) E se de' prischi Grandi poco vi cale, e se de' grandi Segno ai nipoti è l'onorato avello. Non il cantor del Giorno, e non l'umano Librator delle Pene ebber fra voi Studi e commercio (2). Oh mio Linterno, d'ombre Già vago e d'acque, ove ad amor consiglio Mesto io chiedea, fu mia ventura il voto Dal Ciel non pieno di depor mia spoglia Ne' tuoi laureti in stagni ora conversi. La sacra terra antica avria rimossa L' avaro aratro: all' urna mia verrebbe La sete dei giumenti e delle mandre; E sarien polve le marmoree note, Entro le sabbie della breve Olona.

(1) Giovanni Visconte, arcivescovo e signore di Milano. Un nunzio di Clemente VI nel 1351 gl'impose di deporre la mitra o il principato. Egli il ricevette solennemente in duomo, e detta messa colla spada al fianco, indi impugnatala ignuda colla destra, mentre colla manca tenea la eroce, gli rispose che con l'una ayrebbe difeso l'altra. Clemente l'interdisse, e citò ad Avignone. Egli si disponeva d'ubbidirlo, ordinando in Avignone preparativi e quartieri per dodicimila cavalli. Il Papa l'assolvette, e gli diede in quell'anno stesso l'investitura di Bologna per centomila fiorini. Muratori, Corio ed altri.

(2) Parini e Beccaria. Sebbene del primo esista un busto in marmo ne' portici del palazzo di Brera, questa memoria non gli fu posta dal pubblico, ed il suo merito, come parimente quello di Cesare Beccaria, vuol maggiore e pubblico monumento.

Tal parmi udirlo: odil tu pure, e il forte Carme n'eccheggi; e se te umano offese "Il pio voler raccomandato a Cloto (\*) Dai ladri e dagli avari, e te seguace Di Melpómene austera e di Talia L'eunuco Achille ed il profuso indarno Auro alle scene, te architetto mova Di tua grand'arte il profanato nome: Di tua grand' arte che le regie travi Orna non solo e i portici del volgo, Ma gli animi anco ed i costumi, u' sacra Sia dell'util virtude alla memoria. Nè le leggi mi narra onde son gravi Gli aspri volumi polverosi. Al ghigno Dell' acre musa di ragion le leggi E di ogni bello si fan forti. Ratto Assai più vola e assai più fêre acuto E memorando il corto stral di Flacco, Che di Stagira il sillogismo; e breve Metro festiva accoglic e spesso serba La corta cella di patrizia mente. Sciogli dunque l'alata aurea parola Che, d'Aquino e Venosa emula all'api, Punge, e d'util precetto il mel depone. Le mense illustri ove pregato siedi, I crocchi e l'aule abbian tua voce ; e l'abbia, Chè a dritto il puoi, l'umano e al vero amico Orecchio di quel Prode a cui suo carro Guidar concesse il nuovo Sol che splende Sull'attonita Europa; e l'Eridáno L'esperta man del giovinetto aminira, E sulle rive verdeggianti il pianto De' casi antichi a bella speme or cede.

<sup>(\*)</sup> Verso del Sermone a Davo.

EPISTOLA DI G. BOSSI 324 Digli che non nel Sannio ov'era vanto Sol uno il ferro or d'asta ora d'aratro, Nè là 've d'Adria ai flutti il vento spinge Di Sibari la polve, unico avanzo Di sue purpuree tende e di sue rose, Nè dove il Cimbro, il Franco o il Scita o l'Unno Delle città fea cenere e caverne Siede la Gloria raccontando a Clio Le antiche gesta e i generosi esempli. Ma dove Italia di Quirino il segno Pose e la legge, ivi fra i rosi marmi Cerca gli augusti nomi, e le colonne Ne interroga e le tombé e gli archi e i templi; E la sacra ruina a lei risponde. Ei mite udratti; e per lui fia che al tardo Maravigliato postero la fama Rechi l'età ch'egli migliora, e dica Che, qual già feo della sua Roma Augusto. In marmo ei convertì l'insubri crete.

# EPIGRAMMI

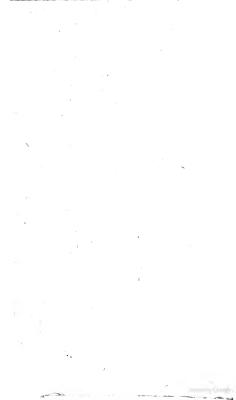

### EPIGRAMMI

Di Saverio Bettinelli.

I.

Che sia Lisa costeggiata, Benchè senza alcun talento, Benchè d'anni ben dotata, Benchè viso da spavento, Perchè far le meraviglic? E non ha tre belle figlie?

II.

Tu ammiti, o passeggero, Quell' arbor si sublime Che spande e leva altero Le frondeggianti cime: Or mira il tronco addentro Alla scavata scorza, Gl'insetti in loro centro V han nido e pasto e forza. Questo si vil dappreso, Si nobil da lontano, Quest' arbor mostra espresso Alfonso cortigiano.

#### III.

A. Tuoi consigli, amico, accolgo; Cedo alfine, e moglie tolgo, Ma con patto che sia quella Molto saggia e molto bella. B. Ah son chiari i sensi tuoi:

Sempre celibe esser vuoi.

## .IV.

Domenica, o mia Rosa,
lo ti trovai vezzosa,
Lunedì ti spiegai mia fiamma ascosa,
Martedì tu fingesti esser ritrosa,
Mercoledì sembrasti men dubbiosa,
Giovedì al par di me fosti amorosa,
Venerdì, o me heato, io t'ebbi a spossa,
Sabato mi paresti un'altra cosa.

## V.

Dopo gran letargía
Al fin creduta morta
La povera María
Al cimiter si porta.
Passando per ventura
Tra spine e siepi vive,
Da più d'una puntura
Trafitta ecco rivive.

or dopo un lustro intero Muor la seconda volta, E va per quel sentiero Ad essere sepolta; Quando il convoglio unito Le siepi ha già vicine, Olà, grida il marito, Lontan da quelle spine.

#### VI.

Sopra i Frati di San Boso
Piombò il fulmin rovinoso:
Gran fortuna fu per loro
Che a cader venisse in coro:
Oh che strage, oh che mortorio
Se cadeva in refettorio!

Di Aurelio Bertóla.

1.

Tutto comprando vai pezzo per pezzo, Licori, e chiome e denti e minio e cera: Ma dinne, e non potrebbe a miglior prezzo Questa maschera tua comprarsi intera?

II.

A. La celebrata Dori ho veduta: Sorriso insipido, pupilla muta, 330

EPIGRAMMI

Minio a bizeffe, finti capei; Ora conoscerne l'alma vorrei. B. Tal brama, amico, poni in disparte: Tu ne vedesti la miglior parte.

#### Di Paolo Rolli.

I.

Fausto e Pubblio han rinome in medicina; L'uno è gran parlator, l'altro ha dottrina: Vedi 'l primo in carrozza e in tutt' i lati, E il secondo sndar trottando a piedi: Sai perchè? Questo pagan gli ammalati, Quello sempre pagato è dagli eredi.

IJ.

Nitido, la tua casa in fronte porta Quattordici finestre oltre la porta ; Mostra al di fuori buona architettura, Ma dentro altro non è che miniatura: Una scaletta in mezzo a due meschini Laterali ed angusti camerini. Sei politico in lei, percebè in effetto In ogni stanza uom sei di gabinetto: Simile in fine a te casa hai trovata, Perchi altro ella non è che una facciata. III.

Non posson mille e mille Poetiche parole Descriver l'altre Belle; Ma per descriver Fille Ne bastano tre sole: Ossa, rossetto e pelle.

Di Clementino Vannetti.

1

Ito in villa il poeta Rocamedio, Si lagna di cent' ospiti diversi: Vuol ei torsi d'addosso quest' assedio? Mettasi loro a declamar suoi versi.

Н.

Forte un' opra Egón lodava: Io la lessi, e un grano mai Di buon sale non trovai; Trovai ben che lo citava.

Ш.

Perch' è in Corte onnipotente, Perch' è in Corte onnipotente, Per grand' uomo il tien la gente. Ma è forse grande un uom in cima a un monte?

#### IV.

Amico, ben m' avvisi: ho anch' io paura Che, se il mio stil di morder non si resta, Rotta un dìo ·l'altro non mi sia la testa: Deh! avessi almen la tua ch' è così dura.

## Di Luigi Cerretti.

I.

Idolatra sol di quello
Che ha la ruggin dell'avello,
Damon loda i versi miei,
E un sapore in essi trova
De' Latini e degli Achéi.
Che vuol dir cosa si nova l
Che gli avesse un uomo aecorto
Detto mai: Cerretti è morto l

## H.

A calmar le mie querele Giura Cloc che m' è fedele, Ed io so ch' ella sen, mênte; E lo so, perchè sovente L'ascoltai con labbro ardito Dir lo stesso a suo marito.

#### Ш.

Sta Gian Pier ben collocato Al timone dello Stato: Ne imparò l'arte quand'era Remigante in galera.

## IV.

All' onor del Consolato
Da gran tempo aspira Enone:
Se l'ambisce, ei n' ha ragione.
Lo consoli presto il Fato,
E secondi i nostri auguri.
Chi più degno è delle scuri?

## Di Clemente Bondi.

#### ,

L'uom di buon senso appagasi, E chiama bel ciò che gli dà diletto. Gode il pedante critico Sol di trovar, se il può, macchia o difetto. Diversi i gusti sono, E vario aman sapore: Va la mosca allo sterco, e l'ape al fiore.

II.

Domitilla, ch'è sovente

D'un umore acre e pungente, Disse un dì: Non so perchè La melliflua mia sorella, Di me certo non più bella, Vien da tutti accarezzata, Io fuggita e non curata.— Sai perchè I e fu risposto, Perchè il dorso morbidissiuo D'un agnel palpa ciascuno; Quel dell'istrice, nessuno.

#### III.

Mai disperar non debbono

Nè donna la più brutta,

Nè autore il più scipito:
Questo, lettori, e quella
Ritroverà marito;

Chè il Giel provido e giusto
Ha messo al mondo, per chi n'ha bisogno,
Molte persone di cattivo gusto.

FINE

## INDICE

DELLE

## POESIE SATIRICHE.

CONTENUTE

#### NELLA PRESENTE RACCOLTA

### GIAMBATTISTA FAGIUOLI

#### RIME

| CAP. 1, Al sig. Pandolfo Pandolfini nella<br>sua promozione al Senatorato<br>11. Al medesimo. — Dimostra la feli-<br>cità e il vantaggio degl'ignoranti | pag. |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| e de' suggettacci                                                                                                                                       | 0.19 |    |
| III, L'Autore al suo Figlipole                                                                                                                          | 12   | 25 |
| <ol> <li>Al signor Francesco Redi. — In<br/>biasimo delle Cerimonie.</li> </ol>                                                                         | ,,   | 4  |
| V. Al signor Antonio Magliabecchi, per<br>la sua recuperata salute l'appro                                                                              |      | ,  |
| 1694.                                                                                                                                                   |      | 52 |
| VI. Dialogo tra un Poeta ed Apollo .                                                                                                                    | "    | 60 |
|                                                                                                                                                         |      |    |

#### PIER JACOPO MARTELLO

|         |   |   |   |   |   |   | _ |   |   |   | • | • |   | •• | -  | • |   |   |   |   | 72 |    |    |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---|---|---|---|---|----|----|----|
| S I     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |    |    |    |
| SAT. I. | • | • | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠  | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |    | "  | 8  |
| 11.     |   |   | • | ٠ |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |   | ٠  | ٠. |   |   |   |   |   |    | 29 | 91 |

| 336 INDICE                                                                                                                                 |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| III                                                                                                                                        | pag. | 98  |
| IV                                                                                                                                         | , ,, | 102 |
| v                                                                                                                                          | 19   | 107 |
| VI                                                                                                                                         | 79   | 113 |
| VII                                                                                                                                        | 59   | 117 |
| GIANNANTONIO DE-LUCA                                                                                                                       |      |     |
| SERMONI                                                                                                                                    |      |     |
| SER MONT                                                                                                                                   |      |     |
| Sen. I. Al signor Giovanni Marsili. — Sul<br>pregiudizio de' Letterati e de'<br>Scienziati; del far poco caso gli                          |      |     |
| uni degli altri                                                                                                                            | "    | 125 |
| Sull'immortalità de' Poeti viventi.  III. Δ S. E. il signor Daniele Farset- ti. — Sulla frega di dare libri a                              | **   | 129 |
| stampa, e di porvi in fronte de'<br>titoli ampollossi                                                                                      | ,    | 132 |
| IV, Al signor conte Carlo Gozzi                                                                                                            |      |     |
| Sull'adulazione de' Letterati V. Al signor abate Natale delle La-<br>ste. — Sulla scarsezza de' buoni                                      | "    | 136 |
| VI. A S. E. il signor Niccolò Tron. —                                                                                                      | 29   | 140 |
| Sullo studio della Lingua<br>VII. Al signor abate Adamante Marti-                                                                          | n    | 144 |
| viii. A S. E. il signor Tommaso Giu-<br>seppe Farsetti. — Sulle perse-                                                                     | n    | 148 |
| cuzioni che ha a provare chi si<br>da allo studio delle Lettere<br>IX. Al signor abate Lionardo Marsi-<br>li. — Sullo scadimento e perdita | "    | 152 |
| dell' Eloqueuza                                                                                                                            | *    | 156 |
| de' Mecenati                                                                                                                               | ,,   | 161 |
| del volgo nella Poesía                                                                                                                     | "    | 164 |

| XII. Al signor abate Giuseppe Cheru-                                                                          |             | 337                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| bini. — Sulla Satira XIII. Al signor abate Bartolommeo Pian-                                                  | pag.        | 169                      |
| toni. — Sull'abuso delle Raccolte.  XIV. Al signor abate Lodovico Loren-                                      | ,           | 173                      |
| XV. A S. E. il signor Paolo Balbi. —                                                                          | 99          | 177                      |
| Sulle scostumatezze del secolo<br>XVI. Al signor Giorgio Cristoforo Bru-                                      | n           | 180                      |
| chner. — Sull'Amicizia                                                                                        | ,,          | 184                      |
| XVIII. Sopra un cotal Frate nimico del                                                                        | "           | 188                      |
| Bembo                                                                                                         | "           | 193                      |
| GIUSEPPE BARETTI                                                                                              |             |                          |
| RIME                                                                                                          |             |                          |
| Capitolo                                                                                                      | "           | 201<br>204               |
| GIANCARLO PASSERONI                                                                                           |             |                          |
| RIME                                                                                                          |             |                          |
| CAP. 1. Al signor conte Gianniccola Alfouso Montanari  II. Al medesimo  IV. Al Padre don Giambattista Pecora. | "           | 200<br>216<br>225<br>230 |
| V. Al medesimo                                                                                                | " j         | •                        |
| gnoni. VIII. Al signor Giambattista Taccioli. IX. Al Lettore RACC. POES. SAT.                                 | "<br>"<br>2 | 247<br>253<br>260        |
|                                                                                                               |             |                          |

#### INDICE DELLE POESIE

#### ONOFRIO MINZONI

## CAPITOLO

| all' autore un sonetto per nozze pag. |    |      | richiede |    |    |         |    |       |        |      | Λd |
|---------------------------------------|----|------|----------|----|----|---------|----|-------|--------|------|----|
|                                       | 26 | pag. | e        | 22 | no | tto per | ne | un so | autore | all' |    |

#### LORENZO MASCHERONI

#### SERMONE

| La falsa eloquenza del Pulpito " | 377 | 7 |
|----------------------------------|-----|---|
|----------------------------------|-----|---|

#### GIUSEPPE ZANOJA

### SERMONI

|               | testamentarie | ,,, |
|---------------|---------------|-----|
| III. Al Servo | <br>          | "   |

#### GIUSEPPE BOSSI

|   |          | ,      | S F I S I C | L | л      |  |  |
|---|----------|--------|-------------|---|--------|--|--|
| Α | Giuseppe | Zanoja | architetto  | е | poeta. |  |  |

#### FPICRAMAII

|                        | . 327             |
|------------------------|-------------------|
| Di Aurelio Bertóla     | » 329             |
| Di Paolo Rolli         | » 33o             |
| Di Clementino Vannetti | n 331             |
| Di Luigi Cerretti      | » 33 <sub>2</sub> |
| Di Clemente Bondi      | <b>"</b> 333      |

# TAVOLA ALFABETICA

## DELLE PÓESIE

#### Le cifre indicano le carte

#### A

| Abbiam lingue medesme, egual palato,     |  |  |
|------------------------------------------|--|--|
| A calmar le mie querele                  |  |  |
| Alfin sei padre, o Davo: a te si nutre . |  |  |
| All' onor del Consolato                  |  |  |
| Amico, ben m' avvisi: ho anch' io paura. |  |  |
| Aspettatemi qui, che adesso io vengo, ;. |  |  |

#### •

| Caro signore Antonio riverito               |  | 52  |
|---------------------------------------------|--|-----|
| Che diavol fu quel ch' entrommi in petto .  |  | 267 |
| Che i vecchi biasmar sogliano il presente . |  |     |
| Che sia Lisa corteggiata,                   |  | 327 |
| Chioma arruffata e spessa, e lunga barba,   |  | 136 |
| Contro l'émpito andiam, dicontro a' fiotti  |  | 144 |

#### D

| Domenica, o mia Rosa,                   | 3: |
|-----------------------------------------|----|
| Domitilla, ch' è soventc                |    |
| Dopo gran letargía                      |    |
| Dopo un lungo soffrir senza speranza    | •  |
| De miei difetti io favellar volea       | 24 |
| Dite un poco a quel vostro Pretacchionc | 20 |
| Dov' è l'arco, o Zanoja, onde si acuta  | 31 |

#### TAVOLA ALFARETIC

E

| Egli mi viene una stizza bestiale                                                                                                                                                     | 201                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| F                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Fausto e Pubblio ban rinome in medicina Figliuol mio, se t'hai voglia di studiare, Figliuol di fabbro zoppo e affumicato Finalmente fa pur quanto tu vuoi, Forte un'opra Egón Iodava: | 330<br>23<br>184<br>3<br>331        |
| G                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Giran poemi per le man dei putti                                                                                                                                                      | 173                                 |
| L                                                                                                                                                                                     |                                     |
| L' arte mia non può far che voi non siate La celebrata Dori ho veduta: Letto avendo un Amico, il qual sa molto                                                                        | 320<br>225<br>169<br>333            |
| н                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Ho molti amici che non vidi mai                                                                                                                                                       | 209                                 |
| I                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Idolatra sol di quello. Il vo' pur dir, o buon Lorensi, a un trebbio lo mi ricordo, signor Senatore,                                                                                  | 332<br>177<br>9<br>107<br>91<br>331 |

| DELLE POESIE                                                                                                                                                                                                                      | <u>341</u>                            |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| M                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |  |  |  |  |  |  |
| Mai disperar non debbono.  Me, nome ignoto ai pubblici scalfali Minor firega di voi cred'i och s' abbia Mio Baron, ch' alto gite in pettinata Mordace è il tuo dettar, dicea Vinebro Muojo all' udir, dicea un librajo, il busso. | 334<br>293<br>132<br>87<br>180<br>188 |  |  |  |  |  |  |
| N                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |  |  |  |  |  |  |
| Nitido, la tua casa in fronte porta                                                                                                                                                                                               | 330<br>148<br>331                     |  |  |  |  |  |  |
| o                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |  |  |  |  |  |  |
| Odo dir con burbanza: Immortal fia O gentil Padre Pecora, cui deggio, Oh avessi io lo staffil che in man recossi                                                                                                                  | 129<br>230<br>117                     |  |  |  |  |  |  |
| P                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |  |  |  |  |  |  |
| Perchè Arcone è fatto Conte?                                                                                                                                                                                                      | 33 r                                  |  |  |  |  |  |  |
| · Q                                                                                                                                                                                                                               |                                       |  |  |  |  |  |  |
| Quando sento da gente anche di grido                                                                                                                                                                                              | 247                                   |  |  |  |  |  |  |
| R                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |  |  |  |  |  |  |
| Rallegromi con voi, signor Barone                                                                                                                                                                                                 | 98<br>140<br>152                      |  |  |  |  |  |  |

## 342 TAV. ALFABETICA DELLE POESIE

| Scrivi, o Notajo: Poich' è | fisso in ciclo      |
|----------------------------|---------------------|
| Se a voi, che siete un uo  | m schietto e reale, |
| Se seccato v'ho già con s  | dtre inezie         |
| Soffia un gran vento di se |                     |
| Sopra i Frati di San Bose  |                     |
| Sta Gian Pier ben colloca  | to                  |

## T

| Talun da gioco a zifolar si prova                                           |  |   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|---|-----|
| Ti stupisci, lettore, e con ragione,                                        |  |   |     |
| Traguarda fuor pel vetro, c' ha sul naso,                                   |  |   | 125 |
| Tu ammiri, o passeggero,                                                    |  |   | 327 |
| Tu pur mi vai spronando , Eugenio mio.<br>Tuoi consigli , amico , accolgo , |  |   | 277 |
| Tuoi consigli, amico, accolgo,                                              |  | ٠ | 328 |
| Tutto comprando vai pezzo per pezzo                                         |  |   | 329 |

## U

| Udr | ai t | u : | stesso, | 0   | Pier,  | set | itenze  | immonde |  | 164 |
|-----|------|-----|---------|-----|--------|-----|---------|---------|--|-----|
| Un. | scia | ma  | nnato   | fra | te . u | n v | illanzo | ne      |  | 103 |

ERRORI CORRECTONI v. 17 cose da moite - Cora il terto; forse più correttamente n 28 resilla vesullo 105 m 28 e si 191 m 25 o se l'amica. è m



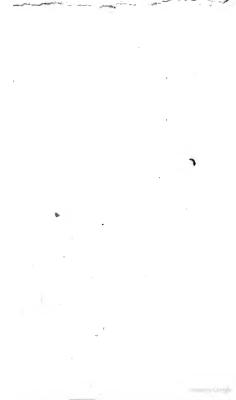





